

Florence. R. Galleria

Palatina Guide de la Galeria royale







1-1-19.

# GUIDE

DE LA

# GALERIE ROYALE DU PALAIS PITTI

PAR L'INSPECTEUR

EGISTE CHIAVACCI

Prix: FR. 2. 80

FLORENCE

IMPRIMERIE GALILÉENNE DE M. CELLINI ET C. 10

- 6

1860



19/411/0 K



GUIDE

DE LA

# GALERIE ROYALE DU PALAIS PITTE

PAR L'INSPECTEUR

EGISTE CHIAVACCI

**FLORENCE** 

IMPRI<mark>MERIE</mark> GALILÉENNE DE M. CELLINI ET C. <sup>ie</sup>

1860



YRARDIJ BELLILO YLERSYBRE 2 TV 2 TO

Propriété Littéraire.

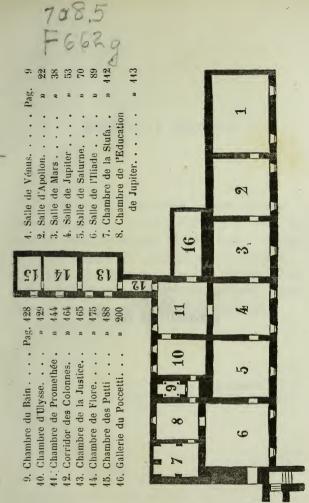

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

#### MONSIEUR LE DIRECTEUR

J'ai l'honneur de soumettre à votre jugement, le manuscrit du Guide de la Galerie Pitti. Ce Guide contient de courtes descriptions, accompagnées de quelques notices historiques, des peintures de cette Galerie.

Je vous prie, monsieur le Directeur, de prendre connaissance de mon travail; et s'il vous agrée, veuilles bien donner votre approbation à sa pubblication.

Recevez, etc. etc.

EGISTE CHIAVACCI

Inspecteur de la Galerie du Palais Pitti.

Approuvé:

LE DIRECTEUR DES GALERIES.

M" PAUL FEBRUI

DE LO XIINENON

- 17 111 7

N. London

### AVERTISSEMENT

L'entrée de la Galerie était autrefois par la porte principale du palais (1). On entre aujourd'hui par la porte placée sous le portique près de la grille qui donne accès au Jardin de Boboli.

Après avoir gravi les escaliers et être entré dans la Galerie, il sera bon, si l'on veut suivre l'ordre dans lequel les tableaux sont disposés, de traverser les six salles qui se succèdent en ligne droite, et d'aller directement dans la dernière; appelée Salle de Vénus, par laquelle commence la série progressive des numéros des peintures.

Le visiteur aura soin de regarder les peintures des plafonds qui donnent leur nom à chaque salle, pour s'assurer de la partie du Livret qu'il devra consulter. En se plaçant dans chaque salle en face des fenètres, en se tournant vers la paroi qu'il aura à sa gauche, et en avisant le tableau le plus haut situé de cette paroi, descendant jusqu'au plus

<sup>(4)</sup> Ce palais conserve le nom de la famille qui le fit éléver. Eléonore de Tolède, femme de Cosme I, l'acheta de Buonaccorso Pitti, en 4549, pour le prix de 9,000 florins d'or. Embelli et agrandi par la suite, il compta bientôt comme résidence royale.

bas, et se dirigeant de droite à gauche, il trouvera ainsi la suite des numéros dans l'ordre correspondant à ceux du Guide.

Les compositions des plasonds des cinq premières salles sont dues à Michel-Ange Buonarroti le jeune, et furent peintes à fresque par Pierre Berettini, dit Pierre de Cortone. L'artiste y a personnifié les cinq vertus attribuées au Grand-Duc Cosme I.er; Vénus, représente la douceur; Apollon, personnifie la gloire et la splendeur; Jupiter, la majesté royale trionphante, et le mérite couronné; Saturne, la prudence, la science et la sagesse. La voûte de la 6.me salle est due au pinceau du prof. Louis Sabatelli qui s'est inspiré de l'Iliade.

#### REGLEMENT.

ART. 4. La Galerie est ouverte tous les jours, de 9 heures du matin à 3 heures de l'après midi, excepté le lundi ou elle n'ouvre qu'à midi. Les jours fériés, elle est ouverte de 40 heures du matin à 3 heures.

2.º Les artistes toscans et étrangers sont admis à copier les tableaux moyennant une permission écrite du Directeur des Galeries, à qui l'on devra adresser une demande signée avec l'indication du tableau qu'on veut copier.

3.º Les artistes étrangers doivent se faire appuyer par leurs ambassadeurs; les artistes toscans, par leurs professeurs.

4.º Personne ne peut copier d'autre tableau que celui designé dans la demande, ni faire plus d'une copie d'après le même original.

## NOTICE HISTORIQUE

SUR

### LA FORMATION DE LA GALERIE

A l'époque de la République florentine, il n'éxistait ancun vestige de la collection des peintures célèbres que l'on conserve aujourd'hui dans les salons du Palais Pitti.

La création de cet admirable Musée est dûe aux soins des Médicis qui poussèrent si loin leur amour pour les arts, et les protégèrent avec tant de magnificence, en consacrant des sommes considérables à des œuvres d'architecture, de sculpture et de peinture.

Cette noble passion, transmise de père en fils, fut portée si haut par les Médicis, que peu à peu, les appartements royaux s'enrichirent des trésors de l'art. Et la sollicitude avec laquelle ces trésors furent mis en ordre et conservés égala au moins le temps et l'argent qu'exigèrent la recherche et l'acquisition de semblables richesses. Du reste la formation de ce Musée ne fut pas l'œuvre d'une époque, et ce ne fut que par des acquisitions successives qu'on parvint à former un ensemble aussi complet.

Lorsqu'à la chûte de la République les Médicis arrivèrent au pouvoir, ceux-ci possédaient dèjà, dans

leurs maisons et dans leurs villa des peintures d'un grand prix. Bon nombre de ces œuvres d'art firent partie de la garderobe (ou mobilier) des Grands-Ducs, qui forma par la suite la fameuse Galerie des statues appelée communément Galerie des offices.

On sait de source certaine, que dès l'an 1589, il s'y trouvait entr'autres le célèbre tableau de Raphaël, connu sons le nom de la Vierge à la Chaise.

Privés de documents suffisants pour déterminer d'une manière précise l'époque à laquelle les différents chefs-d'œuvre qui ornent les appartements de cette résidence royale, furent réunis et disposés en Musée, il est cependant permis de croire que la fondation de la Galerie Pitti remonte à l'an 4640, et que son accroissement eut lieu dans les années suivantes; car, à cette époque, Pierre de Cortone et Cyrus Ferri furent chargés de peindre à fresque cinq grandes salles d'un des plus riches appartements du Palais, dont la somptuosité fut encore rehaussée par des décorations d'ornements en stuc doré et par des tentures de brocard tissées à Florence.

Le Grand-Duc Ferdinand II acquit par héritage, de la maison ducale de la Rovère, un grand nombre de tableaux d'un grand prix et de toutes les écoles. – Le Cardinal Léopold de Médicis, qui toute sa vie fit ses délices des œuvres d'art, laissa à sa mort une collection précieuse, dont une portion vint orner la Galerie des offices, et l'autre alla enrichir le Palais Pitti. – Il en andvint de même des tableaux qu'avait possédés le Cardinal Jean-Charles de Médicis.

Le Grand-Duc Cosme III acheta de ses propres deniers divers tableaux qu'il fit placer dans les salles de la Galerie publique des offices. Son fils Ferdinand fit déplacer une partie des toiles acquises par son père, pour en orner le Palais Pitti; et il en augmenta encore le nombre, en y ajoutant ceux qu'il avait eu de diverses églises de Toscane, ou qu'il avait fait acheter à l'étranger. Ferdinand se plaisait dans la contemplation de ces peintures; cependant, comme beaucoup étaient d'une grande dimension et exigeaient un vaste emplacement, il fut obligé de les faire transporter dans celui des appartements du palais dont les plafonds avaient été peints a fresque par Pierre de Cortone. Ainsi, et par ces acquisitions successives, le collection de la résidence des Médicis devint une des plus considérables de l'Europe.

La princesse Palatine, veuve de l'électeur, et sœur du Grand-Duc Jean-Gaston, enrichit aussi cette collection d'un don particulier de plusieurs

toiles achetées à ses frais.

De semblables exemples de libéralité et de munificence ne furent pas perdus. La nouvelle dynastie de la maison de Lorraine qui succéda aux Médicis marcha sur leurs traces: François I.er plein de zèle pour tout ce qui pouvait ajouter à la grandeur de ses états, augmenta la Galerie du Palais Pitti de nombreux chefs-d'œuvre.

Au commencement de ce siècle lors de l'invasion française, le Musée de Pitti se vit enlever plus de soixante de ses tableaux les plus précieux. Par bonheur, ils arrivaient à peine a Paris, qu'ils furent rendus à Florence sans avoir nullement souffert. (Plusieurs qui étaient sur bois furent transportés sur toile).

Les autres représentants de la maison de Lorraine ne contribuèrent pas moins que leurs prédecesseurs à orner avec magnificence le Palais Pitti. Ferdinand III, plein d'un amour éclairé pour les beaux-arts, et le Grand-Duc Léopold II, achevèrent d'enrichir cette Galerie par l'acquisition d'autres ouvrages précieux des anciens maîtres, parmi lesquels il convient de citer les douze meilleures toiles provenant de la Galerie Gerini, les deux portraits d'Ange et Madeleine Doni, et la Madonne dite du Grand-Duc.

#### EXPLICATION DES ABBRE

OUI SE TROUVENT DANS CETTE GUIDE.

- Hauteur.

- Largeur.

Dem. fig. — Demi figure.
Fig. ent. — Figure entiere.

### DESCRIPTION DE LA GALERIE

2000 0000

### SALLE DE VENUS.

### PEINTE PAR PIETRO DA CORTONA.

Au milieu du plafond est representée Minerve, qui enlève des bras de Vénus un jeune homme sous les traits de Cosme I, et le conduit à Hercule, voulant ainsi symboliser la Raison qui éloigne la Jeunesse du Plaisir, et le guide vers le Travail représenté par Hercule.

Dans huit lunettes, placées dans le large entablement de la voûte du plafond, sont peints les personnages celèbres dont les noms suivent: Antiochus, Alexandre, Séleucus, Massinissa, Scipion, Cyrus et Auguste. Dans les frontons soutenus par des faunes dorés, sont des médaillons en stuc blanc, dans lesquels ressortent en bas-relief les bustes de Princes et de Pontifes appartenant à la maison des Médicis, dans l'ordre suivant et deux par deux.

4.re paroi, Ferdinand I et Cosme II; 2.me paroi, Léon X et Clément VII; 3.me paroi, Ferdinand II et Cosme III encore enfant; 4.me paroi, Cosme I et son fils François. Ces stucs sont l'œuvre du florentin Cosme Salvestrini

#### PREMIÈRE PAROL

DURER (Albrecht), peintre et graveur; né à Nuremberg le 20 Mai 4470; mort en 4527 (Ecole Allemande).

### 1. Eve.

H. m. 2, 11. - L. m. 0, 85. - Bois, fig. ent.

Ce tableau fait pendant à celui placé vis-à-vis représentant Adam. La mère du genre humain tient dans sa main gauche la pomme fatale qu'elle semble recevoir de la bouche du serpent. On voit derrière elle un tigre couché par terre; à ses pieds sont deux perdrix; et sur les branches de l'arbre sont perchés des oiseaux de différentes espèces.

ROSA (Salvatore), peintre, graveur, poëte, musicien; né à Renella près Naples, le 20 Juin 1615; mort à Rome le 15 Mars 1673 (Ecole Napolitaine).

### 2. La Duplicité.

H. m. 1, 54. - L. m. 0, 97. - Toile, dem. fig.

Dans sa cinquième satire le peintre poëte s'exprime ainsi: « Je n'ai qu'un seul cœur, qu'un seul visage.... », faisant allusion à cette peinture dans laquelle il semble avoir voulu se venger de la calomnie en représentant une figure en train de lever son masque et qu'on suppose être le portrait d'un de ses ennemis. Au fond, et à la gauche du tableau, une figure de profil.

[Suivant Baldinucci, cette toile aurait été commandée à l'artiste par le cardinal Jean-Charles de Médicis].

ROBUSTI (Jacopo), dit il Tintoretto; ne à Venise en 4512; mort le 31 Mai 4594 (Ecole Venitienne).

### 3. Vénus, l'Amour et Vulcain.

H. m. o, 76. - L. m. 1, 95. - Toile, fig. ent.

La déesse étendue sur une draperie verte, au devant d'une tente de coulour rouge, tient sur son

sein l'amour qui semble jouer avec l'arc qu'il serre dans sa main. Vulcain soulève une draperie blanche qui couvre l'enfant. Dans les nuages apparait Mars guidant un char trainé par des animaux.

ROSA (Salvatore).

### 4 Marine.

H. m. 2. 30. - L. 3. 97. - Toile.

Port de mer. Effet de soleil couchant se reflétant sur la surface tranquille de l'eau. Dans le fond du tableau, des navires prêts à mettre à la voile. En avant, une grande barque en construction et un bâtiment en réparation. À droite du tableau, une tour à demi-ruinée; et au premier plan, des baigneurs, des ouvriers, et plusieurs animaux.

[ Suivant Baldinucci, ce tableau aurait été commandé par le cardinal Jean-Charles].

TISIO (Benvenuto) dit il Garofolo: né dans le Ferrarais en 1481; mort le 6 Septembre 1559 (Ecole Ferraraise).

### 5. Saint Jacques le Majeur.

H. m. o, 84. - L. m. o, 69. - Toile, demi fig.

L'apôtre est coiffé à la nazaréenne; et porte un bourdon. Sa main droite, qu'il tient élevée, semble indiquer dans le fond du tableau des figures qui apparaissent dans le lointain éclairées par la lune, et représentant la trahison de Judas. Dans l'embrasure de la fenêtre, en haut, l'on distingue l'oeillet, fleur que ce peintre avait coutume de mettre dans ses tableaux à cause de son surnom.

MANFREDI (Bartolommeo); né à Ustiano, bourg du Mantouan, en 4580; mort en 4647 (Ecole romaine).

#### 6. La Bonne Aventure.

H. m. o, 96. - L. m. 1, 33. - Toile, demi fig.

Une bohémienne lit dans la main d'un jeune cordonnier qui porte divers outils de sa profession. A côté, une vieille femme, qui profite de l'attention que prête le jeune garçon pour lui voler sa bourse.

PORBUS (Franz), le jeune; né à Anvers en 1570; mort à Paris en 1622 (École Flamande).

#### 7. Portrait d'homme.

H. m. 1, 00. - L. m. 0, 74. - Bois, demi fig.

Il est vu presque de face, les cheveux frisés et peu de barbe; il porte un vêtement espagnol; une épée pend à son côté, et un poignard est attaché à sa ceinture. La main gauche repose sur sa hanche; de l'autre il s'appuye sur une table recouverte d'un tapis.

#### DEUXIÈME PAROI.

BARBIERI (Giovan Francesco), dit il Guercino; né à Cento dans le bolonais, le 8 Février 4591; mort en 4666. (Ecole bolonaise).

### 8. Apollon et Marsyas.

H. m. 1, 84. - L. m. 1, 98. - Toile, fig. ent.

Ce dernier vainçu par Apollon, qu'il avait osé défier, est étendu par terre, les mains liées à un tronc d'arbre. Le dieu, un pied posé sur le corps du Satyre qu'il a saisi par la jambe droite, se prépare à l'écorcher vif avec un couteau qu'il tient à la main. Aux branches de l'arbre auquel est attaché Marsyas sont suspendus divers instruments de musique; à distance, à la droite du tableau, deux jeunes pâtres, appuyés sur leurs bâtons et spectateurs de cette scène.

RUBENS (Peter Paul); né à Siegen le 29 Juin 4577; mort à Anvers le 30 Mai 4640 (Ecole Flamande).

# 9. Paysage — Ulysse dans l'île des Phéaciens.

H. m. 1, 28. - L. m. 2, 07 - Bois.

A gauche du tableau, des rochers escarpés d'où jaillit de l'eau qui tombe en cascades le long des anfructuosités. Au plan intermédiaire, des palais et des petits temples; à droite la mer. Sur le premier plan, Ulysse seul et nu, qui vient d'échapper à un troisième naufrage: il rencontre un groupe de jeunes filles, dont quelques—unes cherchent à se cacher. Nausicaa, la première parmi elles, et fille d'Alcinoüs, roi de l'île, ayant reconnu en lui un héros, relève son voile. Au devant du tableau et un peu plus à droite, un char sur lequel deux jeunes filles déposent du linge; près de là, les mulets dételés et paissant. Dans les nuages, Jupiter ayant l'aigle à ses pieds, et Minerve armée de sa lance.

CURRADI (chev. Francesco); né à Florence en 4570; mort en 4661 (Ecole Florentine).

#### 10. Narcisse à la Fontaine.

H. m. 1, 78. - L. m. 1, 97. - Toile, fig. ent.

Au milieu d'un bois, un jeune garçon, vêtu à l'espagnole, se mire dans une source. Une partie des ses vêtements est à terre; à ses pieds, un arc et un carquois. Un lévrier le regarde.

PONTE (Francesco da), dit IL BASSANO; né à Bassano, vers 4548; mort le 4 Juin 4592 (Ecole Vénitienne).

### 11. Le martyre de Sainte Cathérine.

H. m. 5, 30. - L. m. 2, 14. - Toile, fig. ent.

La Sainte est au centre du tableau, les yeux levés au ciel. Autour d'elle sont les instruments de son martyre brisés miraculeusement par un ange qui, suspendu dans l'air, et entouré de l'auréole divine, a dans sa main droite une épée, et dans la gauche la couronne du martyre. Les soldats et les bourreaux qui environnent la Sainte sont renversés et blessés par les débris des instruments de son supplice. Au second plan, des hommes et des chevaux qui s'enfuient à la hâte. Dans le fond un riche paysage.

MANETTI (Rutilio); né à Sienne en 1571; mort en 1637 (Ecole Sienoise).

# 12. Epousailles.

H. m. 1, 81. - L. m. 2, 00. - Toile, fig. ent.

Quatre couples de jeunes gens des deux sexes, vêtus à l'espagnole dans le gout du seizième siècle, se tiennent par la main, et semblent se dire à l'oreille de douces paroles. Au fond et en l'air un petit amour, armé de son arc; décoche plusieurs flêches. A droite, un jeune garçon soulève un flambeau; du côté opposé, sur le sol, diverses armures. On lit an bas: « RUTILIUS MANETTI ».

ROSELLI (Matteo); né à Florence le 40 Août 4578; mort le 48 Janvier 4650 (Ecole Florentine).

## 13. Triomphe de David.

H. m. 2, 01. - L. m. 2, 01. - Toile, fig. ent.

David tient de sa main droite la tête de Goliath, et de l'autre l'épée du Géant. Plusieurs jeunes filles l'accompagnent en jouant de divers instruments. A droite s'élève un chène; au fond on distingue un paysage.

[Suivant Baldinucci, dans la même année, en 4624, Roselli (qui travailla pour les ducs de Toscane) fit un triomphe de David tenant la tête de Goliath, pour le cardinal Charles des Médicis].

RUBENS (Peter Paul).

### 14. Paysage — Retour des champs.

H. m. 1, 22. - L. m. 1, 95. - Bois.

La vue de ce paysage rappelle les plaines de la Belgique. Dans le lointain on distingue une ville; à gauche coule un ruisseau, sur les rives duquel s'élévent des arbres; en avant sont des paysans qui retournent chez eux emportant sur leurs épaules leurs instruments de travail et leur récolte; on voit à droite une charrette tirée par des chevaux; au second plan un pâtre ramène un nombreux treupeau au bercail. Des chevaux paissent dans la prairie.

#### TROISIÈME PAROIS.

ROSA (Salvatore).

15. Marine.

H. m. 2, 32. - L. m. 3, 94. - Toile.

La mer est couverte de bâtiments et de galères aux enseignes des anciens Pisans. A gauche, des montagnes et des ruines; à droite, un phare. On voit sur le rivage de nombreuses figures de soldats et de travailleurs.

[Selon Baldinucci, ce tableau fut fait pour le cardinal Jean-Charles des Médicis].

REMBRANDT (Paul Van Ryn), peintre et graveur; né dans le Moulin de son père, entre les villages de Leydendorp et de Koukerk, près de la ville de Leyde en 4608; mort à Amsterdam le 8 Octobre 4669 (Ecole Hollandaise).

#### 16. Portrait de Vieillard.

H. m. 1, 02. - L. m. 0, 83. - Toile, dem. fig.

Il est vu de face, avec une longue barbe et un vêtement de couleur sombre. Il a les mains jointes. On lit au bas du tableau: REMBRANDT 46.

VECELLIO (Tiziano); ne à Pieve de Cadore en 1477; mort de la peste à Venise le 27 Août 1576 (Ecole Vénitienne).

### 17. Mariage de Sainte Catherine.

H. m. o, 92. - L. m. 1, 29. - Toile, fig. ent.

La Sainte, dans une attitude contemplative embrasse l'enfant Jésus qui repose sur le sein de sa Mère, à laquelle celui-ci offre un fruit en la regardant, tandis qu'il s'appuye sur l'épaule de la Sainte. La Vierge Marie soutient le divin Enfant, et étend sa main droite pour cueillir une petite fleur bleue. Le petit Saint Jean agenouillé, ayant l'agneau à ses pieds, tient la main serrée contre sa poitrine.

On distingue dans le fond un paysage avec quel-

ques bergers et des animaux.

### VECELLIO (Tiziano).

### 18. Portrait de femme, dit la Maîtresse du Titien.

H. m. 1, 00. - L. 0, 76. - Toile, dem. fig.

Elle est vue presque de face avec le sein à demi découvert, sur lequel brille une chaine d'or; ses cheveux d'un blond ardent sont arrangés sur son front. Dans sa main elle tient une grosse chaine d'or.

[Selon les uns, ce serait le portrait de la duchesse d'Urbin, et selou d'autres, celui de la fille de Palma le Vieux].

RIBERA (chev. Joséf), dit L'ESPAGNOLET, peintre et graveur; ne à Jativa près de Valence en Espagne le 42 Janvier 1588; mort à Naples en 1656 (Ecole Espagnole).

### 19. Martyre de Saint Barthélemy.

H. m. 1, 45. - L. 2, 11. - Toile, fig. ent.

Le Saint est représenté nu, à demi-étendu par terre, et attaché par le bras à un arbre, au moment où le bourreau lui serre la jambe gauche avec une corde, tandis qu'un autre bourreau placé à gauche sourit d'un air cruel en aiguisant un couteau. Au second plan on voit des gardes armés et des prêtres payens. Une tête d'idole est renversée par terre au devant du tableau.

[Ce tableau appartenait autrefois à la famille Capponi].

DURER (Albrecht).

20. Adam.

H. m. 2, 11. - L. m. 0, 85. - Bois, fig. ent.

Cette peinture fait pendant avec le numéro 4. er situé vis-à-vis, et représentant Eve. Adam a déjà pris des mains de sa compagne le rameau où pend la pomme fatale. A ses pieds, on voit un paon et un cerf, symboles de la vanité et de la timidité.

BERRETTINI (Pietro), dit Pietro da Cortona, peintre et architecte; né à Cortone en Toscane le 4.er Novembre 4596; mort à Rome le 46 Mai 4669 (Ecole Romaine).

21. Sainte Martine.

H. m. 1, 00. - L. m. 0, 78. - Toile, fig. ent.

L'empereur Alexandre Severe voulut contraindre Martine à sacrifier aux faux Dieux; mais à peine fut-elle à l'entrée du temple d'Apollon, et eut-elle fait le signe de la croix, que la statue du Dieu fut renversée, et l'édifice s'écroula écrasant les peuples et les prêtres sous ses débris. La Sainte agenouillée au milieu de décombres, lève les yeux au ciel. Au fond à gauche on voit l'empereur Alexandre. Au milieu dans le haut du tableau, des chérubins apparaissent dans une gloire.

#### QUATRIÈME PAROI.

BILIVERTI (Giovanni); né à Florence en 4576; mort en 4644 (Ecole Florentine).

22. Marsyas écorché par Apollon.

H. m. 1, 81. - L. 1, 73. - Toile, fig. ent.

Le Dieu irrité après avoir attaché le Satyre à un tronc d'arbre, lui fait au bras une première entaille avec l'instrument qu'il tient dans sa main droite, tandis que de l'autre il s'apprête à le dépécer cruellement. Au fond on distingue un beau paysage et un groupe d'hommes qui observent l'horrible scène. A terre la lvre du Dieu et le sistre de Marsyas.

RUSTICI (Francesco), dit il Rusticiino; né à Sienne, mort encore jeune en 4625 (Ecole Siénoise).

### 23. Mort de la Madeleine.

H. m. 1, 30. - L. m. 1, 62. - Toile, fig. ent.

La pénitente est répresentée agonisante, assistée par deux anges; l'un d'eux la soutient, et l'autre lui présente la croix. Près d'elle, sur une pierre, est une tête de mort.

RENI (Guido), peintre et graveur; né à Calvezzano, près de Bologne, le 4 Novembre 1575; mort le 18 Août 1642 (Ecole Bolonaise).

#### 24. Portrait de Vieillard.

H. m. o, 75. - L. m. o, 63. - Toile, dem fig.

Couvert d'un vêtement misérable, il s'appuye de ses deux mains sur un bâton, et tourne la tête à droite comme pour inspirer la compassion.

CANTARINI (Simone), dit il Pesarese, peintre, graveur; né à Oropezza, près de Pesaro, en 4612, mort à Véronc le 28 Octobre 4648 (Ecole Bolonaise).

#### 25. Saint Isidore.

H. m. o, 75. - L. m. o, 58. - Toile, dem. fig.

Pauvre agriculteur, il obtint sa santification par la pratique de vertus modestes. Il a les yeux tournés vers le ciel, et tient une houe dans sa main droite. FETI (Domenico); né à Rome, en 1599, mort à Venise en 1624 (Ecole Romaine).

# 26. La parabole de la Vigne.

H. m. o, 71. - L. m. o, 42. - Bois, fig. ent.

Le peintre a choisi le moment où les ouvriers ont reçu leur salaire. L'un d'eux, resté après le départ des antres, se plaint de ce qu'on lui a donné la même paye qu'à ceux venus plus tard à la vigne, et qui y ont travaillé une heure à peine. Le maître lui répond : « Je t'ai donné ce que je t'avais promis; cela suffit ». À gauche est un personnage qui regarde cette scène; dans le lointain on remarque d'autres figures.

CARDI (Lodovico), dit il Cigoli; peintre, sculpture et architecte, né dans la terre de Cigoli, Val d'Arno inferieur, Toscane, le 12 Septembre 1559, mort à Rome le 8 Juin 1613 (Ecole Florentine).

## 27. La troisième apparition de Jésus à S. Pierre.

H. m. 5, 66. - L. m. 2, 56. - Toile, fig. ent.

On vois le Sauveur sur le rivage, où Saint Pierre se tient agenouillé. Au second plan son les autres apôtres dans deux barques; les uns tirent des filets vides; les autres amènent des filets remplis de poissons. À gauche, une foule de spectateurs; et au fond s'élève une ville située sur les bords du lac de Tibériade. On lit dans un pan du manteau du Sauveur: Lodovico Cigoli, anno 4640.

ANDRÉ DEL SARTO (Ecole d').

### 28. Portrait de semme.

H.m. o, 90. - 0,71. - Bois, dem. fig.

Elle est vue presque de face, habillée de noir, et coiffée d'un voile blanc. Elle tient dans la main gauche un livre fermé, et dans l'autre un mouchoir. BARBIERI (Giovanni Francesco), dit il Guercino.

### 29. Saint Joseph.

H.m.o, 85. - L.m.o, 67. - Toile, dem. fig.

Il est représenté presque de face, avec la barbe et les cheveux blancs. Il tient dans la main droite le bâton mystique tout en fleur; sa main gauche est appuyée contre la poitrine.

FETI (Domenico).

### 30. La drachme perdue.

H.m.o, 71. - L.m.o, 42. - Bois, fig. ent.

Jésus disait en parabole: Quelle est la femme qui possedant dix drachmes, et en ayant perdu une, n'allume pas sa lampe, ne balaye pas la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Le peintre a choisi l'instant où la femme, après avoir mis sens dessus dessous tous les meubles de sa chambre, se baisse pour chercher avec la lampe la drachme perdue.

VANNINI (Ottavio); né à Florence en 4585, mort en 4643 (Ecole Florentine).

#### 31. Ecce Homo.

H.m.o, 68. - L.m.o, 52. - Toile, dem. fig.

Le Christ vu de trois-quarts a la tête un peu inclinée vers l'épaule gauche. Une corde retient ses pouces, et il a un roseau dans ses mains.

VANNI (Raffaello); né à Sienne en 4596, mort vers 4657 (Ecole Siénoise):

### 32. Mariage de Sainte Catherine.

H. m. o, 65. - L. m. o, 70. - Toile, fig. ent.

Jésus près de sa mère, passe l'anneau mystique au doigt de Sainte Catherine qui le reçoit à genoux. Deux anges portent le manteau du Sauveur. On distingue dans le fond un paysage.

### ANQNYME (Flamand).

### 33. Portrait de femme.

H. m. o, 76. - L. m. o, 46. - Toile, dem. fig.

Sa tête est ornée d'une toque. Elle porte un vêtement noir. Une riche chaine d'or pend à son cou. On lit derrière la toile: « IACOBINA UNCEKORT JOHA SIC STARNLERS UXOR 4501-4505 de la chambre du sérénissime prince Jean-Gaston ».

VAN DYCK (Ecole de).

### 34. Portrait de femme.

H. m. o, 68. - L. m. o, 58. - Toile, dem. fig.

Elle est vue de face; son vêtement est noir, et orné de dentelles; son bras droit s'appuye sur le gauche. Elle tient à la main un éventail.

Deux tables de marbre de Porto Venere complètent l'ornementation de cette salle. On y voit encore une troisième table de plus grande dimension ayant un fond de marbre statuaire au centre duquel est un ovale d'émeraude d'Espagne entouré de brêche d'Adrien avec des ornements de lapislazuli et d'autres pierres, et un fond de semence d'Espagne, le tout encadré dans une bordure de noir antique.

Sur cette table est placé un groupe en bronze, œuvre du prof. Aristodemo Costoli, fondu par M. Clemente Papi. Ce groupe represente Chistophe Colomb découvrant l'Amérique entourée des autres parties du monde connu.

#### SALLE D'APOLLON.

### COMMENCÉE PAR PIETRO DA CORTONA, TERMINÉE PAR CIRO FERRI,

Au milieu de la voûte, enrichie de stucs dorés, les yeux se portent sur la figure principale qui représente Apollon recevant Cosme I. er de Médicis guidé par la Gloire et la Vertu.

Le prince est peint sous les traits d'un jeune homme qui s'appuye sur la massue d'Ercule, symbolisant ainsi la Vertu qui le conduit à la Gloire. Apollon lui montre le zodiaque sur le globe célèste soutenu par Atlas, et semble indiquer à Cosme, que pour briller à l'égal des astres, il doit aimer la vertu et la sagesse personnifiées dans une nombreuse troupe de nymphes qui prennent soin de plusieurs plantes qui empruntent au soleil la fraîcheur et la vie.

Quelques figures sont de la main de Pietro da Cortona; le reste fut exécuté par son digne élève Ciro Ferri avec les cartons que son maitre lui avait laissés en quittant Florence pour se rendre à Rome.

Dans les pendantifs de la voûte sont représentées les neuf Muses; et dans les cadres verticaux on voit: Justinien qui dicte; des lois, Alexandre ayant en mains les œuvres d'Homêre; Auguste, celles de Virgile; et César attentif à la lecture d'un ouvrage.

#### PREMIÈRE PAROI.

MORONE (Manière du).

35. Portrait de l'Evêque Jérôme Argentino.

II. m. o, 92. - L. m. o, 82. - Toile, dem. fig.

Il est vu de face avec une barbe grise, vêtu d'un camail noir, la tête couverte d'un berret de

même couleur. Il tient ses gants dans sa main droite, et appuye l'autre main sur un parapet sur lequel on lit: « IERONIMUS ARGENTINUS EPISCOPUS EHARENSIS ET BRACHIENSIS ».

- CARPI (Girolamo), dit Girolamino da Carpi; né à Ferrare en 1494, mort dans la même ville en 1566 (Ecole Ferraraise).
- 36. Portrait de l'archevêque Bartolini-Salimbeni.

H. m. o, 89. - L. m. o, 72. - Bois, dem. fig.

Il est représenté de face, assis et appuyé sur le bras d'un fauteuil. Il est vêtu d'un camail de couleur violette.

[Vasari raconte que le peintre fit le portrait de Bartolini dans sa première jeunesse. Le prélat a été peint à l'époque où il venait d'ètre nommé par Léon X administrateur de l'Eglise de Pise, dont il devint plus tard archevêque. Il exerça ses fonctions sous les Ducs Alexandre et Cosme de Médicis, et obtint, de Charles Quint en 4556, l'archevêché de Malaga; mais il mourut dans la même année âgé de 56 ans. Les Pisans gardèrent son corps qui fut enseveli dans leur Campo Santo].

- CALIARI (Paolo), dit Paolo Veronese; né à Vérone en 4528, mort le 19 Avril 4588 (Ecole Vénitienne).
- 37. Portrait de sa femme.

H. m. o, 74. - L. m. o, 57. - Toile, forme ovale, dem. fig.

Elle est vue de face, et porte un corsage noir orné d'une riche guipure blanche. Elle a autour du cou un collier de grosses perles.

- PALMA (Jacopo), dit Palma Veccino; né en 1480 à Sérinalta, province de Bergame, mort vers 1548 (Ecole Vénitienne).
- 38. Les pélerins d'Emaüs.

H. m. 1, 50. - L. m. 2, 02. - Toile, fig. ent.

Jésus Christ assis à une table servie, entre le deux pélerins, est en train de bénir le pain. Un serviteur se tient un peu en arrière une bouteille à la main. Sur le devant du tableau on voit un petit chien. Un bourdon et un chapeau sont appuyés contre les colonnes. Du vestibule, on distingue un paysage.

BRONZINO (Angiolo), peintre, graveur et poete; né au bourg de Monticelli, près de Florence vers 4502, mort à la fin de 4572 (Ecole Florentine).

#### 39. Sainte Famille.

H. m. 1, 15. - L. m. 0, 92. - Bois, dem fig.

L'enfant Jésus répose endormi sur un coussin, et le petit Saint Jean Baptiste s'approche de lui avec respect pour le baiser. La Vierge et Saint Joseph contemplent le divin enfant.

MURILLO (Bartolomeo Esteban); né à Séville en 4618, mort le 3 Avril 4682 (Ecole Espagnole).

### 40. La Vierge et l'enfant Jésus.

H. m. 1, 55. - L. m. 1, 05. - Toile, fig. ent.

La Sainte Vierge assise sur un banc de pierre, tient son divin fils debout sur ses genoux. Le petit Jésus appuye son bras gauche sur le bras de sa mère contre le sein de laquelle il pose son bras droit.

ALLORI (Cristofano), dit il Bronzino; né à Florence le 47 Octobre 4577, mort en 4624 (Ecole Florentine).

# 41. Hospitalité de Saint Julien.

H. m. 2, 61. - L. m. 1, 97. - Toile, fig. ent.

Pour expier ses fautes, le Saint entreprit de consacrer sa personne et ses biens à soulager l'humanité. Il s'établit sur les bords d'un fleuve dangereux, et il aidait les voyageurs à le passer. Il est réprésenté accueillant un jeune homme demi nu, qui descend de la barque, assisté par un autre jeune homme. A droite est la figure du batelier qui d'une main tient le gouvernail, et de l'autre s'appuye sur sa rame. Du côté opposé, sous le vestibule de la maison, on distingue de petites figures représentant une femme qui fait l'aumône à deux pélérins.

VANNUCCI (Pietro), dit il Perugino; ne à Castel della Pieve (près de Pérouse), en 1446, mort à Castel-Fontignano, aux environs de Pérouse, en Décembre 1524 (Ecole Ombrienne).

#### 42. Sainte Marie Madeleine.

H. m. o, 47. - L. m. o, 55. - Bois, dem. fig.

Un voile léger couvre sa chevelure. Son vêtement se compose d'une robe verte ornée de fourrures. Elle tient une de ses mains posée sur l'autre. Dans l'ornement du vêtement on lit: Santa Maria Madralena.

FRANCIABIGIO (Marcantonio); né à Florence en 4483, mort en 4524 (Ecole Florentine).

#### 43. Portrait d'homme.

H. m. o, 58. - L. m. o, 45. - Bois, dem. fig.

Il est vu presque de face, coiffé d'une toque avec des gants dans sa main droite; il tient la gauche ouverte et appuyée sur un balcon où on lit: A. S. M. D. XIIII fond de paysage.

RAIBOLINI (Jacopo), dit il Francia; né à Bologne mort vers 4557 (Ecole Bolonaise).

# 44. Portrait d'homme.

H. m. o, 48. - L. m. o, 35. - Bois, dem. fig.

Il est représenté presque de face, sans barbe et coiffé d'un berret rouge; sa tunique rouge est ornée d'une riche fourrure. Il tient un fruit dans sa main.

SALIMBENI (Ventura); né à Sienne en 1557, mort en 1613 (Ecole Siénoise).

# 45. Sainte Famille.

H. m. 1, 46. - L. m. 1, 15. - Toile, fig. ent.

La Vierge assise tient l'enfant Jésus qui regarde Saint Joseph. Derrière elle est assise Sainte Elisabeth ayant une quenouille prés d'elle. À gauche le petit Saint Jeau joue avec une chienne à laquelle il a dérobé ses deux petits qu'il tient serrés contre lui. Au fond, par une ouverture ou voit un intérieur de cuisine.

CARDI (Lodovico), dit IL CIGOLI.

# 46. Saint François en adoration.

H. m. 1, 38. - L. m. 1, 15. - Toile, dem. fig.

Le Saint agenouillé et les mains jointes, prie devant un Crucifix placé sur un rocher où se trouvent aussi un livre et une tête de mort. Au fond le paysage représente une affreuse solitude, et l'on distingue au sommet d'une roche, le couvent de l'Alvernia.

#### SECONDE PAROL.

RENI (Guido).

#### 47. Bachus.

H. m. o, 88. - L. m. o, 71. - Toile, dem. fig.

Le jeune dieu, couronné de pampres et de raisins, et couvert d'une peau de tigre, a dans ses mains une tasse, une soucoupe et une bouteille. En avant à gauche, dans le coin du tableau, on voit un enfant qui porte un bocal. Au fond, paysage.

CANTARINI (Simon), dit IL PESARESE.

# 48. Saint André.

H. m. o, 99. - L. m. o, 68. - Toile, dem. fig.

Le Saint presque de face, serre contre sa poitime la Croix, emblème de son martyre. Il tient suspendus à sa main droite deux poissons àttachés ensemble. TITI (Tiberio), ne à Florence. Florissait vers 4612 (Ecole Florentine).

# 49. Portrait de Léopold de Médicis, enfant, qui fut plus tard Cardinal.

H. m. o, 58. - L. m. o, 73. - Toile, fig. ent.

Il est couché, la tête appuyée sur un coussin, à demi recouvert par un couvrepied brodé d'or et enrichi de perles. On lit sur la toile: « Novembels 4647. Principes Leopoldus Octavo genitus. Mediceus Austriacus ».

[Il était fils du Grand-Duc Cosme II et frère du Grand-Duc Ferdinand II. Il s'adonna à la culture des sciences, des lettres et des beaux-arts, et reçut du pontific Clémens IX le chapeau de cardinal. On lui doit la collection de portraits des peintres qui est à la Galerie des offices. Il mourut, âgé de 58 ans, le 40 Novembre 4675].

# BARBIERI (Giovan Francesco), dit il Guercino.

# 50. Saint Pierre réssuscitant la veuve Tabite.

H. m. 1, 31. - L. m. 1, 63. - Toile, fig. ent.

À gauche, le corps de la jeune veuve git dans une bière. A droite, Saint Pierre a le bras droit levé, et de la main gauche il retient son manteau. Près de lui est le messager qui l'a conduit. Au près de la bière se tient une femme en pleurs. A droite en avant, une autre femme, assise sur un banc de pierre a sur son sein un petit enfant. Plus en arrière sont deux femmes qui pleurent.

[Un manuscrit de Paolo Anton Barbieri, frère du peintre, contient le passage suivant, daté de 1618: « Un miracle de Saint Pierre qui rèssuscite une enfant ». Ce tableau fut parfaitement gravé par Bloémart. (Voyez Mat-

vasia)].

# CARDI (Lodovico), dit il Cigoli.

# 51. Déposition du Christ.

H m 3, 15. - L. m. 2, 04. - Bois, fig. ent.

Saint Jean reçoit dans ses bras le corps inanimé du Sauveur descendu de la Croix par Joseph d'Arimathie aidé de deux jeunes hommes. Aux pieds de la Croix est la Madeleine agenouillée. A droite la Vierge en pleurs contemple les clous et la couronne d'épines. Derrière elle, Marie Cléophas à genoux et les mains jointes. Derrière ce groupe, Nicodème debout et vu par derrière, parlant à un vieillard.

[Cette toile se trouvait à Empoli dans l'église de la Compagnie de la Croix. Le capitaine Pier Lorenzo Sestini de Cortone le demanda au nom du Grand-Duc Cosme III; « le 43 Mars 4689, Francesco Pandolfini, camérier du sérénissime Grand Prince Ferdinand, accompagné de l'abbé Filippo Pizzichi, chapelain de la cour, arriva à Empoli. Les frères au nombre de 79 furet mandés, et ils firent un écrit par lequelle ils cédaient volontairement ce tableau; le Prince donna à la Compagnie 600 écus florentins, et fit restaurer et dorer à neuf le cadre; et le 20 Avril 4690, il remit aux frères une copie faite par Anton Domenico Gabbiani, qui fut placée au lieu et en remplacement de l'original »].

LICINIO (chev. Giovanni Antonio), dit il Pordenone; ne à Pordenone ville du Frioul, en 4584, mort à Ferrare en 4540 (Ecole Vénitienne).

#### 52. La Sainte Conversation.

H. m. 1, 32. - L. m. 1, 65. - Toile, dem. fig.

La Vierge assise tient son divin fils assis sur ses genoux. Sainte Catherine les mains jointes sur la poitrine, en adoration, a auprès d'elle une roue garnie de dents de fer, emblême de son martyre. Plus en arrière, Sainte Madeleine portant un vase; du coté opposé, Saint Joseph appuyé contre un parapet de marbre, et tenant un livre. Au fond, un paysage orné d'architecture.

DOLCI (Carlo), dit Carlin Dolci; ne à Florence en 4646, mort en 4686 (Ecole Florentine).

# 53. Diogène.

H. m. o, 90. - L. m. o, 73. - Toile, dem. fig.

Vieux, chauve et enveloppé dans son manteau, le philosophe tient dans la main droite une lanterne, prêt à répondre à celui qui lui demandera ce qu'il cherche: « Je cherche un homme ».

# VECELLIO (Tiziano).

# 34. Portrait de Pierre Arétin.

H. m. o, 98. - L. m. o, 76. - Toile, dem. fig.

Le nom du poète Arétin est assez connu. Ce portrait est vu de trois quarts; les cheveux courts, la barbe longue; le vêtement riche; la main gauche soutient la tunique; le cou orné d'une chaine d'or.

lettre qui dépeint suffisamment l'homme auquel on a fait

l'épitaphe suivante.

« Ci-git l'Arétin, poète Toscan,

« Qui sut dire mal de tous, ormis du Christ,

« S'excusant en disant qu'il ne le connaissait pas ».

Voici la lettre écrite par l'Arétin à Cosme I.er datée de Venise 47 Octobre 4545. (Autographe des cartons et Archives de Cosme I.)

#### « Mon Seigneur.

« La grande quantité d'argent que posséde messire « Titien, et le désir extrême que nonobstant il a d'augmen-« ter son trésor, sont cause que, peu soucieux des égards « das à l'amitié, et des devoirs de parenté, il ne se préoc-« cupe bien vivement que de celui qui lui promet beau-« coup; aussi, n'est il pas étonnant, qu'après m'avoir leuré « pendant six mois d'une espérance vaine, ayant été séduit « par la prodigalité du pape Paul, il soit parti pour Rome « sans achever le portrait de votre très-illustre père. Je vous « enverrai sa figure calme et imposante, et qu'on peut « dire calquée sur l'original, dès qu'elle sortira des mains « du susdit peintre ; cependant voici la reproduction fidèle « de mes traits due à son pinceau. Certes le visage respire, « le sang circule, et je me vois vivant en peinture; et si « j'eusse donné au maître quelques écus de plus, il aurait « mieux fini le vêtement de drap, et la soie, le velours « et le brocard; je ne dirai rien de la chaine, car elle « est vraiment peinte, sic transit gloria mundi ». (Adressée Au Grand-Duc, à Florence (1) ].

<sup>(1)</sup> Titien, a peine de retour à Venise, exécuta le portrait de Giovanni delle Bande Nere, père de Cosme I.er, portrait qui est à la Galerie des Offices.

BAROCCIO (Federigo) ou Fiori d' Urbino, peintre et graveur; né à Urbin en 1528; mort le 30 Septembre 1612 (Ecole Romaine).

# 55. Portrait du Prince, enfant, Frédéric d'Urbin.

H. m. o, 57. - L. m. o, 75. - Toile, fig. ent.

Il est couché dans un berceau, enveloppé dans de riches langes. Une étoffe brodée lui sert de couverture. On lit sur la toile: « FEDERIGO, PRINCIPE D' URBINO, QUANDO NACQUE 4605 ».

[Fils de François Marie II, ce prince épousa très-jeune Claude fille de Ferdinand I.er de Médicis, et fut père de la princesse Victoire de la Rovère, femme du Duc Ferdinand II].

#### TROISIÈME PAROI.

MURILLO (Bartolomeo Esteban).

# 56. La Vierge du Rosaire.

H. m. 1, 65. - L. m. 1, 09. - Toile, fig. ent.

La Vierge assise sur une marche en pierre, tient sur ses genoux l'enfant Jésus qui a dans ses mains un chapelet.

[Ferdinand III acheta ce tableau 900 écus du peintre Fedele Acciaj qui l'avait eu du négociant romain Cartoni].

PIPPI (Giulio), dit Giulio Romano; peintre, architecte et ingénieur; né à Rome en 1499; mort le premier Novembre 1546 (Ecole Romaine).

# 57. Copie de la Vierge au lézard, de Raphaël.

H. m. 1, 49. - L. m. 1, 69. - Bois, fig. ent.

La Vierge dans le milieu du tableau, et assise, appuye son bras gauche sur un bas-relief brisé,

tandis que de la droite elle soutient l'enfant Jésus debout, un pied sur son berceau et occupé à carresser le petit Saint Jean qui soutient avec ses deux mains une banderole sur laquelle on lit: « Ecce agnus Dei ». A gauche, derrière la Sainte Vierge, se repose Saint Joseph appuyant son menton dans sa main. Au fond, des montagnes; et plus en avant, un chêne. Au premier plan, un chapiteau et la base d'une colonne sur laquelle est un lezard. - L'original est au palais royal de Madrid.

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea del Sarto; ne à Florence en 1488; mort à Florence en 1530 (Ecole Florentine).

# 58. Déposition de la Croix.

II. m. 2, 54. - L. m. 1, 98. - Bois, fig. ent.

Au milieu du tableau est le corps inanimé de Jésus, soutenu par la Vierge et Saint Jean agenouillés tous deux. Marie Madeleine à genoux a près d'elle le vase de parfum; derrière elle, Sainte Catherine avec la roue emblème de son martyre. A droite, Saint Pierre; et à gauche, Saint Paul. Le fond est un paysage montueux. Sur le devant, un calice avec l'hostie au dessus; sur la pierre où repose Jèsus, sont inscrites les initiales entrelacées du nom de l'artiste.

[Il est fait mention dans Vasari de cette peinture, qui fut exécutée, en 4523, pour les soeurs de San Pietro a Luco dans le Mugello qui l'acquirent moyennant 80 florins d'or avec un autre petit tableau sur bois. – Léopold I.er l'acheta et le plaça dans la tribune des offices; Ferdinand III voulut en orner Pitti, et mit, dans la tribune, à sa place un autre tableau d'Andrea del Sarto, la Vierge aux Sphinx].

SANZIO (Raffaello), peintre et architecte; né à Urbino, le vendredi saint, le 23 Mars 4483; mort le vendredi saint, le 6 Avril 4520 (Ecole Romaine).

#### 59. Portrait de Madeleine Doni.

H. m. 0, 62. - L. m. 0, 44. - Bois, dem. fig.

Elle est vue de face, dans un riche costume du 15. me siècle. C'est le portrait de Madeleine Strozzi, femme d'Ange Doni, riche marchand de Florence. Ses mains placées l'une sur l'autre sont ornées de bagues; à son cou est suspendu un joyaux. Dans le fond paysage.

[On lit dans Vasari que « Ange Doni fit faire à Ra-« phaël son portrait et celui de sa femme ainsi qu'on les « voit chez Giovan Battista son fils, dans la belle et riche « maison qu'Ange Doni fit construire à Florence, sur le « cours de Tintori, près du Coin des Alberti ».

Ces deux portraits furent conservés dans cette même maison par les autres descendants, jusqu à Pietro Buono, dernier rejeton de la famille des Doni de Florence, mort de nos jours. Ces tableaux étant échus par héritage aux Doni établis à Avignon, ceux-ci dans le partage de le leurs biens offrirent de les vendre au Grand-Duc Léopold II, qui en fit l'acquisition, le 28 Mars 4826, moyennant 2500 sequins].

# REMBRANDT (Van-Ryn).

# 60. Son portrait.

H. m. o, 62. - L. m. o, 52. - Bois, dem. fig.

Il est presque de face, les cheveux longs, et coiffé d'une toque. Il porte un hausse-col d'acier, et une chaine d'or autour du cou. Il est à demi enveloppé dans un manteau de velours de couleur amarante.

[Ce tableau qui faisait partie de la Galerie Gerini, fut acheté par le Grand-Duc Ferdinand III, le 23 Juin 4818, avec d'autres tableaux].

# SANZIO (Raffaello).

# 61. Portrait d'Ange Doni.

H. m. o, 62. - L. m. o, 44. - Bois, dem. fig.

Vu de face, la tête couverte d'un berret, il porte un vêtement florentin du 45.<sup>me</sup> siècle. Il a le bras gauche appuyé sur un balcon, et tient la main droite étendue. Dans le fond paysage.

# VANNUCCHI (Andrea).

#### 62. Sainte Famille.

H. m. 1, 25. - L. m. 1, 01. - Bois, fig. ent.

La Vierge, à genoux, s'appuie contre un rocher, en contemplation devant l'enfant Jésus, qui repose sur une draperie et sourit à sa mère, tandis que le petit Saint Jean, debout, la main droite posée sur une peau étendue sur une pierre, montre du doigt le Sauveur. Derrière la Vierge se tient Saint Joseph, la tête dans ses mains qu'il appuie sur un rocher. Dans le fond paysage.

[Vasari dit: « Il fit une Notre-Dame, pour Zanobi « Bracci, qui désirait vivement avoir une œuvre de sa « main ». Et il fait la description du tableau, qui corre-

spond à celle-ci-dessus].

# SANZIO (Raffaello).

# 63. Portrait du Pape Léon X.

H. m. 1, 55. - L. m. 1, 19. - Bois, demi fig.

Le Pontife est assis dans un riche fauteuil, devant une table recouverte d'un tapis rouge sur la quelle sont un missel orné de miniatures et une sonnette d'argent. Une de ses mains repose sur le missel; de l'autre il tient une loupe. A sa droite est le cardinal Jules de Médicis, plus tard Clément VII. A gauche, les mains appuyées sur le fauteuil se tient le cardinal Louis de Rossi, sécrétaire des brefs de sa santeté.

[Frédéric II, duc de Mantoue, étant venu à Florence, désira vivement posséder ce tableau, et pria Clément VII de le lui donner. Le Saint-Père lui en fit présent, et commanda à messire Octavien de Médicis de l'envoyer au duc à Mantoue. Etonné de l'ordre du Pape, messire Octavien, voulant conserver ce trésor à son pays, appela secrètement André del Sarto et le chargea d'en faire une copie qui fut si bien exécutée, que Jules Romain, qui avait travaillé à l'original, y fut trompé lui-même. Mais Georges Vasari, se trouvant plus tard à Mantoue avec Jules Romain lui découvrit la ruse en lui montrant

une marque faite à Florence. L'original fut peint dans cette dernière ville, de 4547 à 4519; et la copie en fut faite en 4525, copie qui passa par héritage à la cour de Parme, puis à celle de Naples où elle est restée. Il existe de cetableau une belle gravure du prof. Iesi ].

BARTOLOMMEO (Fra,) del Fattorino, dit Baccio della Porta, ou il Frate; né au village de Savignano, près de Prato, en 4469; mort au couvent de Saint-Marc à Florence, le 6 Octobre 4517 (Ecole Florentine).

# 64. La Déposition de la Croix.

H. m. 1, 52. - L. m. 1, 95. - Bois, fig. ent.

Le corps du Sauveur est étendu sur un linceul. La Vierge soutient un des bras avec la main gauche; et de l'autre, la tête de son fils. Saint Jean, à genoux, soutient le corps qui s'affaisse. Du côté opposé la Madeleine embrasse les genoux du Christ, en proie à la douleur. Derrière la Vierge s'élève la croix. Des roches nues apparaissent dans le fond.

[Ce tableau était dans, le couvent des Augustins, hors de la porte San Gallo, demoli lors du siège de Florence. Il fut transporté dans cette ville à San Jacopo tra i fossi, et sur la demande d'une grande-duchesse, au palais Pitti. Dans le champ du tableau étaient peints un Saint Pierre et un Saint Paul, œuvre du Bugiardini; mais ils furent couverts n'étant pas en rapport, comme mérite, avec le reste de la composition].

ROBUSTI (Iacopo), dit il Tintoretto.

# 65. Portrait d'homme.

H. m. o, 98. - L. m. o, 77. - Toile, demi fig.

Il est représenté de face, la tête chauve et portant une barbe et des moustaches grises; son vêtement est sombre, et son pardessus de même couleur, est garni de fourrures. Il porte une ceinture fermée par une boucle. VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea del Sarto

66. Son portrait.

H. m. o, 70. - L. m. o, 54. - Toile, demi fig.

Le peintre est vu presque de face, sans barbe, avec les cheveux longs. Enveloppé dans un vêtement gris, il est coiffé d'un bonnet de même couleur.

VECELLIO (Tiziano).

67. La Madeleine.

H. m. o, 85. - L. m. o, 68. - Bois, demi fig.

Elle a les yeux levés au ciel, et le corps couvert par ses longs cheveux. Dans le fond s'élève un rocher au de là duquel on distingue à droite le ciel. Sur le devant on remarque le vase, qui contient le précieux parfum, et sur lequel est écrit Titanus.

[Le Titien étant à Ferrare, se transporta à Urbin, et y peignit, pour le duc, une figure de Madeleine en contemplation. Il existe plusieurs reproductions de ce tableau, de la main du même maitre].

#### QUATRIÈME PAROI.

ANONYME.

68. Portrait d'un sculpteur.

H. m. o, 79. - L. m. o, 67. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, il tient plusieurs ciseaux dans sa main droite, et de l'autre une statuette représentant l'architecture. Devant lui, sur un banc, on voit un buste et quelques outils à l'usage des sculpteurs.

SCHIAVONE (Andrea), peintre et graveur; né à Sébénico (en Dalmatie) en 4522; mort en 1582 (Ecole Vénitienne).

#### 69. Portrait d'homme.

H. m. o, 86. - L. m. o, 64. - Toile, demi fig.

Représenté presque de face, avec les cheveux courts et la barbe longue, il porte un vêtement noir garni de fourrures. Un de ses bras s'appuie sur un balcon où l'on voit écrit ÆTA ANNO R. — XXX. MDXXXVIII. Il tient un papier dans sa main droite.

SCHIAVONE (Andrea).

#### 70. Portrait d'homme.

H. m. 0, 65. - L. m. o, 61. - Toile, demi fig.

Vu de trois-quarts, les cheveux courts, la barbe longue, il porte un habit de velours orné de fourrures.

MARATTA ou MARATTI (Carlo), peintre et graveur; né à Camerano (dans la marche d'Ancone), en 4625; mort à Rome le 45 Decembre 4743 (Ecole Romaine).

# 71. Saint Philippe Neri.

H. m. 5, 14. - L. m. 1, 98. - Toile, fig. ent.

Le Saint est représenté agenouillé devant un autel, et revêtu des habits sacerdotaux, au moment où la Vierge Marie et son fils divin lui apparaissent au milieu des nuages, entourés par des anges et les apôtres Pierre et Paul, derrière lesquels est Sainte Marie Madeleine. Celui des Anges qui est le plus près de la Vierge lui apporte un lys qu'elle prend de sa main droite pour l'offrir à Saint Philippe auprès de qui on remarque le clerc qui servait la messe, et qui, tout ébloui, ne voit pas la céleste apparition.

[ Philippe Neri, né à Florence le 24 Juillet 4545, et mort à Rome le 26 Mai 4595, fut canonnisé le 42 Mars 4622 ].

ALLORI (Cristofano), dit il Bronzino.

#### 72. Portrait d'homme.

H. m. o, 89. - L. m, o, 66. - Toile, demi fig.

Vu presque de face, entièrement vêtu de noir, il tient dans sa main droite un rouleau de papier. Son habit dénote quelque religieux du temps, et de l'ordre du B. Hyppolite Galantini.

RIBERA (Joséf), dit L'ESPAGNOLET.

# 73. Saint François.

H. m. 1, 02. - L. m. 0, 74. - Toile, demi fig.

Le pénitent d'Assises, lève les yeux au ciel, et tient dans ses mains une tête de mort. Le tableau ayant été décroché pour être copie, on y put lire l'inscription suivante: IUSEP DE RIBERA ESPANOL 1643.

SCHIAVONE (Andrea).

#### 74. Portrait d'homme.

H. m. o, 58. - L. m. o, 58. - Toile, demi fig.

Vu de face, il est revêtu de l'habit de frère de l'ordre des franciscains, dit des Mineurs conventuels.

En cette salle, on remarque deux tables à fond de porphyre ayant dans le milieu, travaillés en mosaïque, des vases et des fleurs composés avec du jaspe, des chalcédoines et d'autres pierres précieuses. Ce milieu est entouré d'une grecque en jaune de Sicile, avec un filet de jaspe de cette île. Une troisième table complète l'ameublement; elle est en marbre statuaire incrusté d'une quantité de pierres calcaires ou pierres tendres, avec un milieu en pierres dures, et une grande bordure ou méandre grec de noir antique.

#### SALLE DE MARS

#### PEINTE PAR PIETRO DA CORTONA.

Au milieu du plafond est l'écusson des Médicis, soutenu par des Génies, et orné de trophées, qui indiquent la fortune propice à la maison souveraine. Le Dieu de la guerre armé de la foudre et de l'epée anime le combat et sur terre et sur mer. Hercule forme un trophée des dépouilles ennemies que lui présentent des Génies à cheval. La Victoire, à laquelle la Paix et l'Abondance tressent une couronne, apparaît triomphante au milieu des prisonniers de guerre.

#### PREMIÈRE PAROI.

CANLASSI (Guido), dit Cagnacci; né à Castel Sant'Arcangelo, près de Rimini en 4601; mort à Vienne en 4681 (Ecole Bolonaise).

# 75. La Madeleine portée au Ciel.

H. m. 1, 88. - L. m. 1, 34. - Toile, fig. ent.

La Sainte tient les yeux levés vers le Ciel; ses longs cheveux couvrent son sein. Un ange l'emporte. Ces deux figures se détachent sur un ciel nuageux.

[Une peinture semblable fut exécutée pour la famille Angelelli de Bologne; et elle passa à la Galerie de Dusseldorf avant la moitié du 48.º siècle, elle appartient aujourdhui au roi de Bavière]. WERFF (chev. Adriaan Van Der), peintre et architecte; né le 21 Janvier 1659, au village de Kralinger Ambact, près de Rotterdam; mori dans cette dernière ville, le 12 Novembre 1722 (Ecole Hollandaise).

# 76. Portrait du Duc Jean de Marlborough.

H. m. 1, 30. - L. m. 1, 08. - Toile, demi fig.

Représenté de face, il porte une grande perruque, et est couvert d'une armure. Il tient dans sa main droite le bâton du commandement; il porte au côté une décoration et son épée; un manteau doublé d'hermine est jeté sur ses épaules. Dans le fond du tableau on distingue un combat.

[John Churchill, depuis duc de Marlborough, nacquit en 4650, à Ash, dans le Devonshire, et mourut à Londres, en 4722].

SOGGI (Niccolò); né à Florence; mort octogénaire à Arezzo en 4554 (Ecole Florentine).

# 77. La Vierge, l'Enfant Jésus et quatre Saints.

H. m. 1, 73. - L. m. 1, 56. - Bois, fig. ent.

La Vierge est assise sur un trône, ayant sur ses genoux son divin fils, qui tient sa main droite élevée pour bénir. A droite, Saint Jean Baptiste debout avec une croix de roseau. Il est difficile de dire quel est le Saint à gauche, vêtu en guerrier et dont la masse de fer, sur laquelle il s'appuye, n'aide pas davantage à le reconnaître. Un peu en arrière, près du trône, deux jeunes gens. Le fond est occupé par un paysage où s'élèvent plusieurs tours.

RENI (chev. Guido).

# 78. Saint Pierre en pleurs.

H. m. 1, 82. - L. m. 1, 23. - Toile, fig. ent.

Le Saint agenouillé, tient les yeux levés au Ciel et les bras ouverts. Un rayon d'en haut l'illumine. Derrière, est un coq qui chante. SANZIO (Raffaello).

# 79. La Vierge à la chaise.

H. m. 0, 71 - L. m. 0, 71. - Bois, forme ronde. Dem. fig.

Assise sur une chaise basse ornée d'une frange, la Vierge Marie tient dans ses bras l'enfant Jésus; derrière le Sauveur, est le petit Saint Jean, les mains jointes, avec une croix de roseau.

VECELLIO (Tiziano).

# 80. Portrait d'André Vésale.

H.m. 1, 28. - L. m. 0, 98. - Toile, dem. fig.

Il est vu de face, les cheveux courts, la barbe longue et grise. Vêtu d'une robe noire doublée d'une large fourrure, il se tient assis dans un fauteil sur un des bras duquel il appuie un livre ouvert; il a des lunettes dans sa main droite.

[André Vésale naquit à Bruxelles en 4544. Il enseigna à Padoue à Bologne et à Pise, et fut appelé en Espagne par Charles Quint. Accusé d'homicide pour avoir ouvert le cadavre d'un gentilhomme dans le but de découvrir la cause de la maladie, il fut condamné à mort; mais Philippe II commua sa peine en l'exilant. Comme il retournaît en Italie, une tempête le jeta sur la plage de Zante où il mourut de misère de faim].

# VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea Del Sarto.

# 81. Sainte Famille.

H. m. 1, 37. - L. m. 1, 03. - Bois, fig. ent.

La Vierge assise par terre tient l'enfant Jésus à califourchon sur ses genoux. Le Sauveur tourne la tête vers Saint Jean Baptiste que soutient Sainte Elisabeth. En avant on voit par terre la croix de roseau. Toutes ces figures se détachent sur le ciel nuageux.

[Vasari dit « Exécuté sur la demande du magnifique « Octavien de Médicis, qui le paya le double du prix con- « venu, le tableau est aujourdhui dans la chambre de « madonne Francesca, sœur du révérentissime Salviati].

DYCK (Anton Van), peintre et graveur; né à Anvers le 22 Mars 4599; mort à Blackfriars, à Londres, le 9 Decembre 4644 (Ecole Flamande).

# 82. Portrait du Cardinal Guide Bentivoglio.

H. m. 1, 96. - L. 1, 45. - Toile, fig. ent.

Il est représenté de trois-quarts avec le front chauve, les moustaches et la royale, assis dans un fauteuil, devant une table sur laquelle sont un vase de fleurs et des papiers. Revétu de la pourpre, avec un rochet blanc en dentelle, il tient à la main une lettre ouverte. Au fond est un entrecolonnement orné d'une tenture de soie rouge.

Clément VIII l'appela à Rome et le nomma son camérier secret. Plus tard, Paul V l'envoya comme nonce apostolique dans les Flandres. Fait cardinal en 4621, peu s'en fallut qn'il ne fut nommé pape à la mort d'Urbin VIII; mais il mourut durant le conclave le 7 Septembre 4644. Il a écrit l'histoire des Guerres de Flandre, ouvrage dont le mérite mit son auteur au nombre des meilleurs histories de son pays l.

#### VECELLIO (Tiziano).

#### 83. Portrait de Louis Cornaro.

H. m. 1, 12. - L. m. o, 85. - Toile, dem. fig.

Il est représenté de trois-quarts, la tête chauve et la barbe blanche; vétu de noir, il est assis dans un grand fauteuil, la main droite appuyée sur l'un des bras du siège, la main gauche reposant sur son genou. Il porte une ceinture de cuir, et son vétement est garni de fourrures.

[L. Cornaro fut l'admiration et l'amour de ses contemporains, et surtout de la jeunesse de son temps. Il écrivit le célèbre traité sur la vie sobre, et s'éteignit à 96 ans l.

#### SECONDE PAROL

PALMA (Iacopo), dit IL VECCHIO.

84. Sainte Famille.

H. m. 1, 07. - L. m. 1, 45. - Bois, fig. ent.

La Vierge assise au pied d'un arbre auquel est fixée une tente, tient dans ses bras son divin Fils qui porte un globe terrestre qu'il va donner à un personnage inconu agenouillé et ayant près de lui un petit chien. A terre, une couronne. A droite. Sainte Elisabette à genoux, portant un livre et une croix. Le petit Saint Jean Baptiste tient ses mains jointes levées vers l'enfant Jésus qu'il regarde. Au fond, paysage où sont de petites figures de pasteurs.

RUBENS (Peter Paul).

85. Lui-même avec son frère et les deux philosophes J. Lipse et Grotius.

H. m. 1, 63. - L. m. 1, 58. - Bois, dem. fig.

Le personnage debout, de trois-quarts portant une barbe et des moustaches rousses, et appuyant sa main sur sa hanche, représente Pierre Paul Rubens. Près de lui est son frère Philippe, vu de face, avec la barbe et les moustaches brunes, portant un col rabattu et tenant une plume. A côté de Philippe est le philosophe J. Lipse, vu de face, avec la barbe longue, les cheveux courts et un col plissé; il est vétu d'une pelisse et pose son index sur un livre. L'autre personnage est Grotius. Vu de profil portant les moustaches et la royale, il a devant lui un livre, qu'il tient ouvert et posé sur une table couverte d'un riche tapis turc, autour de laquelle sont assis Philippe et Lipse. On voit encore sur cette table des livres, des plumes et un encrier. Au fond,

dans l'entrecolonnement on distingue la campagne. Sur les murs, dans une niche est placé le buste de Sénèque devant lequel est un vase avec quatre tulipes. Sur le devant du tablean, près de Grotius, est un chien.

[Rubens fut peintre et diplomate. Son frère Philippe fut un celébre philologue. Rubens l'ayant ammené à Rome il fut nommé bibliothécaire du cardinal Colonna; et de retour à Anvers en 4609 il y fut fait secrétaire du Sénat.

Juste Lipse, né le 48 Octobre 4547, à Over-Isch en Flandre et mort le 24 Mars 4606, fut professeur à l'univer-

sité de Liège et dans plusieurs autres villes.

Grotius, fils d'un burgmestre de Delft, naquit le 40 Avril 4583, et devint avocat général du fisc de Holande et Zélande. Condamné, pour ses opinions religieuses, à une prison perpétuelle, il dut sa délivrance au dévouement de sa femme. Il s'exila et mourut à l'âge de 63 ans avec la réputation que lui mérita son livre: De Jure pacis et belli].

RUBENS (Peter Paul).

86. Les suites de la guerre.

H. m. 2, 06. - L. m. 3, 42. - Toile, fig. ent.

A droite, le temple de Janus ouvert. Au centre du tableau Mars qui essaie de s'arracher des bras de Vénus. Le Dieu porte le bouclier d'une main et de l'autre le cimiterre. Alecto, armée du flambeau de la discorde, l'entraine. La Peste et la Famine le précèdent. Mars foule sous ses pieds un homme à longue barbe personnifiant l'Etude. La femme renversée qui tient un luth brisé, représente l'Harmonie; et la figure jetée par terre, ayant en main le compas personnifie l'Architecture. Plus loin la Charité, serre contre son sein un jeune enfant. En l'air et à terre sont plusieurs amours. Le Dieu foule un caducée, des livres et un faisceau de verges, symboles du commerce, des lettres et de la concorde. A droite, une femme, en vêtements de deuil, lève les yeux au ciel. Les tours qui forment sa couronne, et le globe terrestre surmonté de la croix et porté par un enfant, symbolisent l'Europe. Dans le fond, est esquissée, en petites figures, une bataille. On dit que la Vénus serait le portrait d'Hélène Forman, seconde femme du peintre.

[Baldınucci dit: a Cette toile fut envoyée par l'auteur a à Sustermans qui lui avait demandé un tableau comme a souvenir ». Dans une lettre de Rubens à ce dernier, rapportée par Baldinucci, on trouve la description de cette peinture, et l'avis d'avoir reçu 442 florins et 44 pracq de M. Schutter, pour solde de sa valeur].

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea del Sarto.

# 87. Histoire de Joseph.

H. m. o, 97. - L. m. 1, 54. - Bois, fig. ent.

L'artiste peignit en petites figures, l'histoire de Joseph fils de Jacob, sur deux tableaux que l'on peut considérer comme ne formant qu'une seule composition. Dans le tableau qui porte le n.º 87, on voit Jacob assis auprès de Rachel, (placée là par le peintre quoiqu'elle fut morte depuis long temps) et eutoure de ses fils. Joseph enfant, raconte ses songes devant ses parents. Au centre du tableau. Jacob est représenté au moment où il envoie Joseph vers ses frères; il tient un sac et un bâton. Plus au fond. Joseph s'empresse de rejoindre ses frères: et arrivé près d'eux, ceux-ci le descendent dans une citerne. Dans l'autre groupe à gauche, Joseph supplie a mains jointes ses frères prèts à le vendre à des marchands qu'un voit à cheval. Le fond du tableau représente un pays montagneux où paissent les troupeaux de Jacob. Un de ses fils descend de la colline portant les vêtements ensanglantés de Joseph. On voit encore le même fils de Jacob présentant la tunique couverte de sang au malheureux vieillard qui, à cette vue, déchire ses vêtements.

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea DEL SARTO.

# 88. Histoire de Joseph.

H. m. o, 97. - L. m. 1, 54. - Bois, fig. ent.

A droite, dans un pavillon, Pharaon est représenté endormi. Derrière le lit, sont les sept vaches

grasses et les sept vaches maigres; et au devant, les sept épis pleins et les sept épis vides. Un peu en avant on voit Pharaon qui se lève. Au haut de l'escalier placé au centre, Joseph prisonnier, s'apprête à descendre entre deux gardes; il est encore représenté sur le palier, s'acheminant vers le roi. A l'entrée du palais on voit Pharaon sur des degrés. qui regarde le jeune interprète qui lui explique les songes. Les satrapes et les mages se tiennent autour du roi, remplis de confusion. Au centre, Pharaon entouré des grands de son royaume, nomme son lieutenant Joseph qui, agenouillé recoit des mains du roi le collier d'or, marque distinctive de sa nouvelle dignité. Sur les degrés du premier plan, deux enfants jouent avec un petit chien.

Vasari dit que ces deux tableaux furent commissionnés par François Borgherini, pour grner des Cassoni sculptés par Baccio, célèbre artiste de son temps. On doit la conservation de ces tableaux à la fermeté de Marguerite Borgherini, qui par ses vives remontrances reprima l'audace de Jean Baptiste della Palla, lequel, du consentement de l'autorité en voulait faire don à François I roi de France pour obtenir de ce monarque, son appui pour la République.

BORDONE (Paris); né à Trévise en 1500, mort à Venise le 19 Janvier 1570 (Ecole Vénitienne).

# 89. Le repos en Egypte.

H. m. 1, 05. - L. m. 1, 50. - Bois, fig. ent.

La Vierge est assise sur une pierre au pied d'un arbre avec l'enfant Jésus debout auprès de sa mère qui le soutient d'une main, tandis que de l'autre elle lui présente son sein. Près d'un arbre, Saint Joseph au repos, recevant des fruits de plusieurs anges placés dans les branches. A droite, une figure qu'on croit être Sainte Catherine), ouvre un panier. Sur le devant du tableau, une nappe étendue à terre, avec un plat et une bouteille. Dans le fond, à gauche des petites figures occupées à labourer. La mer à l'horison.

CARDI (Lodovico), dit il Cigoli.

90. Ecce Homo.

H. m. 1, 75. - L. m. 1, 33. - Toile, dem. fig.

Le Christ est au milieu du tableau, la tête couronnée d'épines, le corps livide et taché de sang, il tient un roseau dans ses mains enchaînées. A droite, Pilate vétu à l'orientale, montre Jésus. L'autre personnage, en chemise, est un des bourreaux qui retient les pans du manteau du Sauveur. Dans l'ombre sont des soldats couverts de cuirasses portant des enseignes romaines. Sur le balcon est un paquet de cordes.

[ Voici ce qu'écrit Baldinucci : « Nous savons que le « Cigoli peignit ce tableau pour monseigneur des Massimi « qui ayant voulu avoir une composition sacrée de la main « d'un des meilleurs artistes de son temps, en donna « commission à trois peintres, à l'insu de chacun d'eux ; « au Passignano, au Cigoli et au Caravaggio; mais les « trois œuvres terminées, celle du Cigoli fut si su « périeure d'éxécution, que le prélat renvoya les deux « autres et garda celle de son choix. A sa mort, ce ta- « bleau fut vendu à Jean Baptiste Severi, célèbre musi- « cien du sérénissime prince Don Lorenzo de Toscane. « Apporté à Florence il devint la propriété des Médicis »].

#### TROISIÈME PAROI.

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

91. Saint Pierre en pleurs.

H. m. 1, 73. - L. m. 1, 21. - Toile, fig. ent.

L'apôtre repentant, assis dans une grotte et les mains jointes, tourne vers le Ciel ses yeux baignés de larmes. Il est vêtu d'une tunique bleu; un manteau jaune lui couvre les genoux. Le coq, près de

lui, et chantant, lui rappelle sa faute.

[Baldinucci rapporte: « Ce tableau fut éxécuté pour a Carlo Corbinelli ». Sur la toile est écrit: « 4564, il di « 31 Ottobre. Dal sig. Carlo Corbinelli, partita prima, « scudi venticinque »].

# VECELLIO (Tiziano).

# 92. Portrait d'homme.

H. m. 1, 11. - L. m. 0, 93. - Toile, dem. fig.

Vu de face, les cheveux courts et la barbe rare, il porte au cou une chaine d'or. Sa main gauche s'appuie sur sa hanche. Il tient ses gants dans sa main droite. Il est entièrement vétu de noir.

RUBENS (Peter Paul).

# 93. Saint François en prière.

H. m. 1; 47. - L. m. 1, 03. - Toile, dem. fig.

Dans une grotte obscure de l'Apennin, le Saint agenouillé, les bras en croix sur sa poitrine, regarde le ciel d'où descend un rayon divin. Sur un rocher, une croix, un crâne et une discipline. Dans le fond on découvre d'autres cavités, et l'on voit un compagnon du Saint qui le contemple.

SANZIO (Raffaello).

# 94. Sainte Famille dite dell' Impannata.

H. m. 1, 55. - L. m. 1, 23. - Bois, dem. fig.

La Vierge assise sur un banc reçoit des mains de Sainte Anne l'enfant Jésus qui est vu presque de profil. Derrière elle, une Sainte qui pose une de ses mains sur l'épaule de Sainte Anne, et montre le petit Jésus qui se retourne pour la regarder, en appuyant sa main sur le sein de sa mère. A gauche et au premier plan, Saint Jean Baptiste, assis sur

une peau, élève une main et tient dans l'autre une croix. Le fond représente l'intérieur d'une pièce où est une fenêtre garnie d'un chassis de toile appelé en langue florentine *Impannata*, d'où le nom donné au tableau.

[« Et pareillement » écrit Vasari, « Raphaël fit un « tableau de Notre Dame qu'il envoya à Florence, et qui « est aujourdui dans le palais du Duc Cosme, dans la « chapelle des nouveaux appartements, exécutée et peinte « par moi » ].

ALLORI (Cristofano), dit il Bronzino.

95. Sacrifice d'Abraham.

H. m. 1, 74. - L. m. 1, 29. - Toile, fig. ent.

Abraham sur le point d'immoler son fils est retenu par l'ange suspendu dans l'air. Le Patriarche tient d'une main son couteau pret à frapper son fils agenouillé sur le bucher, les mains liées dernière le dos. Des rochers arides, et un paysage lointain forment le fond du tableau. Dans la vallée on distingue deux serviteurs accompagnant une bête de somme. Sur le devant à gauche on voit la tête d'un bélier qui se fait jour entre des ronces.

ALLORI (Cristofano), dit il Bronzino.

96. Judith.

H. m. 1, 40. - L. m. 1, 12. - Toile, dem. fig.

Judith représentée presque de face, avec une chevelure noire, serre dans sa droite le cimiterre et tient par les cheveux, de l'autre main, la tête d'Holopherne. Elle porte une tunique jaune et un manteau bleu doublé de rouge; une écharpe blanche retient les plis de sa tunique. Derrière elle, une vieille servante, coiffée de blanc, tient un sac dans ses mains. Au fond une tenture verte; sur le devant, un coussin de velours vert bordé d'or.

[Les traits de la Judith sont ceux d'une femme du nom de Mazzafirra , maitresse du Bronzino, et pour laquelle le peintre dépensa en grande partie le fruit de ses traveaux. La vieille représente la mère de cette femme. La tête d'Holopherne est celle du peintre, qui à cet objet laissa, dit-on, croître sa barbe.

Ce tableau fut exécuté pour le cardinal Alexandre Or-

sino, suivant Baldinucci ].

# VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea DEL SARTO.

# 97. Annonciation de la Vierge Marie.

H. m. 1, 82. - L. m. 1, 74. - Toile, fig. ent.

La Vierge, vue de profil devant un prie-Dieu, le front courbé et les mains levées, est frappée d'étonnement en entendant les paroles de l'ange Gabriel qui porte dans sa main gauche un lys, et tient la droite levée. Près de l'ange, l'archange Michel, ayant dans ses mains les balances et l'épée. Près de la Vierge, un Saint de l'ordre des frères Servites, un livre dans la main. Au fond, par une ouverture, parait une maison.

[ Vasari écrit, qu'André peignit pour les serviteurs de Marie, un tableau pour l'abbaye de Saint Gaudens, bénéfice des frères de cet ordre, tableau qui fut apprécié à sa valeur].

CARDI (Lodovico), dit il Cigoli.

#### 98. La Madeleine.

H. m. 1, 74. - L. m. 1, 26. - Toile, fig. ent.

La Sainte, dont le corps est en partie recouvert par ses longs cheveux, est assise sur un rocher, la main gauche étendue sur un crâne, et tenant de l'autre un livre posé sur ses genoux. En face d'elle, un crucifix placé sur un rocher. Au fond, horrible solitude. Au premier plan, le vase au parfum.

[Suivant Baldinucci: « Le Cardi peignit ce tableau « pour le chevalier Capinera Ricasoli. Plus tard le cardi- « nal Jean-Charles de Médicis en fit l'acquisition »].

BARBIERI (Giovan Francesco), dit il Guercino.

99. Saint Sébastien.

H. m. 1, 71. - L. m. 1, 20. - Toile, fig. ent.

Le Saint fixe le regard sur le ciel, et tient dans sa main gauche deux flèches, en appuyant sa main droite contre sa poitrine. Il a un genoux en terre. Au fond, paysage où s'élèvent quelques habitations.

## QUATRIÈME PAROI.

RENI (Guido).

100. Rebecca à la fontaine.

H. m. 2, 65. - L. m. 2, 20. - Toile, fig. ent.

Rebecca présente un vase plein d'eau à Elièzer pour que celui-ci se désaltère. Dérriere lui, un serviteur gardant un chameau; et sur le devant un enfant portant une cassette sous son bras, un bâton à la main. Autour de la fontaine, d'autres jeunes filles venues là pour puiser l'eau. Au premier plan, un sceau renversé. Fond de paysage.

BAROCCIO (Federigo) ou Fiori d'Ubbino.

101. Le Sauveur.

H. m. o, 60. - L. o, 48. - Toile, dem. fig.

Jésus, les yeux levés au ciel, tient dans sa main gauche le monde, et élève la droite pour bénir. LUINI ou LOVINI (Aurelio); né au bourg de Luino (Lac majeur) en 4530 (Ecole Lombarde).

# 102. La Madeleine.

H. m. o, 50. - L. m. o, 59. - Bois, dem. fig.

Tournée de trois-quarts, les cheveux ornés de pierres précieuses, elle porte à son cou une chaine d'or, et tient un vase entre ses mains.

BARBIERI (Giovan Francesco), dit il Guercino.

103. Morse.

H. m. o, 64. - L. m. o, 55. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts le regard tourné vers le ciel, il tient une des tables de la loi.

GIORDANO (Luca), dit FA PRIESTO; né à Naples en 1632; mort dans la même ville le 12 Janvier 1705 (Ecole Napolitaine).

# 104. La Conception.

H. m. 2, 59. - L. m. 1, 49. - Toile, fig. ent.

La Vierge debout, entourée d'anges, et les mains jointes, repose sur un croissant qui s'élève au dessus du globe terrestre, où rampe le serpent. Huit étoiles forment une auréole autour de sa tête. En bas du tableau, dans les nuages, d'autres anges en adoration.

FRANCESCHINI (Baldassarre), dit il Volterrano; ne à Volterre en 4644; mort en 4689 (Ecole Florentine).

### 105. L'amour vénal.

H. m. o, 65. - L. m. o, 43. - Fresque, dem. fig.

Vénus ayant dans la main droite une flèche dont elle essaye d'émousser la pointe avec ses dents, étend la main gauche vers un petit amour qui répand en souriant quelques pièces d'or qui sortent d'un carquois.

SUSTERMANS (Ecole de).

106. Portrait de Galilée.

H. m. o, 57. - L. m. o, 49. - Toile, dem. fig.

Vu presque de face, la tête nue, la barbe et les moustaches blanches, il porte un grand col; il est vêtu de noir, et tient une lunette.

FRANCESCHINI (Baldassarre), dit il Volterrano.

107. L'amour endormi.

H. m. o, 63. - L. m. o, 43. - Fresque, dem. fig.

Il appuie son bras droit sur un coussin recouvert d'une draperie sur laquelle il repose. Sa main gauche s'appuie sur sa poitrine. Au fond, paysage.

L'ameublement de la Salle de Mars se complète par trois tables. Deux sont à fond de lapislazuli de Perse, entourées d'ornements incrustés de marbres blanc et jaune. La troisième a le dessus en Jaspe de Barga et les pieds sculptés et dorés.

# SALLE DE JUPITER.

# PEINTE PAR PIETRO DA CORTONA.

La fresque du plasond représent Hercule et la Fortune qui présentent au Dieu le jeune homme (Cosme 4.er), devenu guerrier pour recevoir de lui la couronne de l'immortalité. Le génie de la guerre apporte à la victoire la cuirasse du héros percée de dards. Il grave sur un Bouclier un M initiale du nom des Médicis. Les lunettes de la voûte représentent le bonheur qui renait après la guerre. Diane se repose des fatigues de la chasse. Minerve fait planter l'olivier, symbole de paix. Vulcain cesse de fabriquer des armes. Mars s'envole sur un cheval ailé. Mercure propage le commerce. Apollon développe le goût des beaux arts. La guerre enchainée cherche à briser ses liens aidée par la discorde qui l'encourage, armée de son flambeau. Les Dioscurés ramènent leurs chevaux au lieu du répos.

#### PREMIÈRE PAROI.

CALIARI (Paolo), dit Paolo veronese.

#### 108. Portrait d'homme.

H. m. o, 96. - L. m. o, 85. - Toile, dem fig.

Cette figure, vue de trois-quarts, avec les cheveux courts et la barbe longue et noire, porte un vêtement garni de fourrures. Ses maius entrelâcées sont appuyées sur un des bras du fauteuil où il est assis.

BORDONE (Paris).

109. Portrait de femme.

H. m. o, o7. - L. m. o, 83. - Toile, dem. fig.

Ce portrait est connu sous le nom de « Nourrice de la maison des Médicis ». Vue de face, elle a la tête ornée de pierres précieuses; à son cou pend un collier de perles; un voile brodé recouvre son sein; elle porte un vêtement de soie cramoisie De sa main gauche elle s'appuie sur une table, et tient des gants dans sa main droite, – Au fond, un pilier.

VECELLIO (Tiziano).

110. Bacchanale.

H. m. o, 80. - L. m. o, 91. - Toile, fig. ent.

Un paysage montagneux au fond; au second plan un groupe d'arbres qui servent de fond aux figures, à gauche, un faune qui cherche à se délivrer des serpents enroulés autour de lui: près du faune, une bacchante, les vêtements relevés, danse en sonnant des cymbales. Près d'elle, un petit satyre qui chante en trainant derrière lui une tête d'animal. Pour complèter cette scene un autre satyre, couronné de lierre, danse en se soutenant sur une perche.

[Titien peignit pour le duc Alphonse de Ferrare, un triomphe de Bachus. Ce tableau semblerait être une étude de celui qui existe à la Galerie nationale de Londres].

ROSA (Salvatore).

111. La conjuration de Catilina.

H. m. 1, 52. - L. m. 1, 84. - Toile, dem. fig.

Un groupe de personnages armés sont près d'un autel. Lentulus et Cetegus, se donnant la main droite, recueillent dans deux coupes, le sang qui coule de leurs bras blessés, pour le boire et jurer sur ce sang. La figure dans l'ombre, qui a les cheveux en désordre et ceints par un bandeau, est Catilina. Des deux figures à gauche, l'une porte la main à son cœur, l'autre à son épée. Près de Catilina, Quintus Curius qui montre du geste les deux compagnons placés derrière Lentulus.

[Salvator fit un second tableau pareil pour la maison

Martelli, où il se trouve encore aujourdhui].

COURTOIS (Jacques), dit il Borgognone, peintre et graveur; né à Saint-Hippolyte, (Franche-Comté) en 1621; mort à Rome le 14 Novembre 1676 (Ecole Romaine).

# 112. Bataille.

H. m. 2, 31. - L. m. 3, 48. - Toile, fig. ent.

Des soldats à cheval, et bardés de fer, combattent entre eux. Plusieurs sont renversés par terre avec leurs chevaux. Au centre, un soldat décharge un pistolet sur un autre soldat tombé avec son cheval. Dans le fond s'élève une forteresse assiégée, et tout à fait au fond, des montagnes. A gauche, un monticule et un village.

BUONARROTI (Michelangiolo), peintre, sculpteur, architecte et poëte; né à Chiusi dans le Casentino, selon les uns, et suivant d'autres à Settignano, près de Florence, en 1474; mort à Rome, en 1563 (Ecole Florentine).

# 113. Les Parques.

H. m. o, 83. - L. m. o, 61. - Bois, demi fig.

Elles sont représentées sous les traits de trois robustes vieilles, occupées ensemble à filer les jours des mortels, tout en se regardant entr-elles. Clotho ouvre la bouche et fait un signe en tenant le fuseau. Lachesis tord le fil entre ses doigts tandis qu'Atropos s'apprête à le trancher avec ses ciseaux.

ORSI (Lelio) dit Lelio da Novellara; ne à Reggio en 1511; mort en 1586 (Ecole Lombarde).

# 114. La Crêche.

H. m. o, 85. - L. m. 1, 08. - Bois, fig. ent.

Dans une cabane, la Vierge Marie est agenouillée et les mains jointes, en adoration devant le divin enfant, qui couché sur un peu de paille et recouvert d'un lange blanc, tend l'une de ses mains vers sa mère. Saint Joseph à genoux, appuie sa main contre un rocher, et attache son regard sur le petit Jésus. A droite, deux bergers, l'un courbé et l'autre debout offrant leurs dons. Du côté opposé, le bœuf et l'âne. Dans le fond, Bethléem.

CARPI (Girolamo), dit GIROLAMINO DA CARPI.

# 115. Déposition dans le tombeau.

H.m.o, 76. - L.m.o, 55. - Bois, fig. ent.

Le corps de Jésus, étendu sur un linçeul, est soutenu par un soldat. La Madeleine à genoux, tient dans ses mains, la main gauche du Christ: plus en arrière Joseph d'Arimathie parlant à Nicodème. En dehors de la grotte, la Vierge Marie en pleurs, assistée par les trois Maries.

SUSTERMANS ou SUBTERMANS (Justus); né à Anvers, en 4597, mort à Florence en 4681 (Ecole Flamande).

116. Portrait de Victoire de la Rovère, femme du Grand Duc Ferdinand II de Médicis, dans le costume de la Vestale Tuccia.

H.m.o, 98. - L.m.o, 80. - Toile, dem. fig.

Elle est représentée de face, les cheveux épars, couverte d'un riche vêtement et parée de joyaux

précieux. Elle porte d'une main un crible, et de l'autre en indique le fond.

[Victoire de la Rovére fut fiancée au jeune Grand Duc Ferdinand II, à qui elle apporta plus tard en dot d'importantes richesses. A la mort de François Marie II, dernier Duc d'Urbin, elle hérita des biens des familles de Montefeltro et de la Rovére; c'est ainsi que le précieux mobilier du palais d'Urbin, vint augmenter les richesses de la cour des Médicis; et les tableaux, excepté ceux légnés par le Duc à plusieurs princes d'Europe, furent réunts aux collections du Palais Pitti et des Offices].

RIBERA (Joséf), dit L'ESPAGNOLET.

# 117. Portrait de Simon Paganucci.

H. m. 1, 14. - L. m. 0, 86. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, il porte un col rabattu, et un vêtement noir; il tient une lettre dans une de ses mains, et dans l'autre un mouchoir. Par ce qui est écrit, on voit que son nom était celui de Simone Paganucci. Le temps a effacé les môts de la seconde ligne; ce qui fait qu'on n'en sait pas plus sur ce personnage.

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea Del Sarto.

# 118. Son portrait et celui de sa femme.

H. m. o, 64. - L. m. o, 86. - Bois, dem. fig.

Le peintre, vu de trois-quarts, semble par le geste de sa main gauche, supplier Lucrèce del Fede sa femme, sur l'épaule de laquelle il repose sa main droite. Lucrèce est représentée de face, une chaine d'or au cou, et tenant une lettre entre ses mains.

[Ce tableau parait faire allusion au moment douloureux de la vie de l'artiste, où rappelé en France par une lettre de François I.er, il en fut détourné par sa femme].

#### DEUXIÈME PAROL

SUSTERMANS (Justus).

# 119. Portrait d'Elie commandant d'une galère Toscane.

H. m. o, 70. - L. m. o, 55. - Toile, dem. fig.

Vu de face, les cheveux courts et la barbe longue et blanche, il porte un grand col rabattu, une écharpe rouge et un vêtement de couleur sombre. Il tient dans la main droite le bâton de commandant, et appuye la gauche sur la garde de son épée. On ne sait pas autre chose sur ce personnage, si ce n'est qu'il s'appelait Elia et qu'il avait le commandement d'une galère Toscane qui acquit du renom en purgeant la mer des pirates.

MORONE (Manière du).

# 120. Portrait d'homme.

H. m. o, 50. - L. m. o, 44. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, la barbe et les cheveux blonds, il porte un vêtement noir avec un petit col blanc.

MORONE (Domenico); né à Verone en 4430; mort vers 4500 (Ecole Vénitienne).

#### 121. Portrait d'homme.

H m. o, 51. - L. m o, 43. - Toile, dem. fig

Vu de trois-quarts, avec une longue barbe blanche, et les cheveux courts, il porte un vêtement noir et un col rabattu. TISIO (Benvenuto), dit IL GAROFOLO.

# 122. La Sybille qui révèle à Auguste le mystère de l'Incarnation.

H. m. o, 63. - L. m. o, 39 - Bois, forme cintrée, fig. ent.

La Sybille de Tibur, debout, montre du geste le Ciel à Auguste, en prononçaut ces môts: « Hic te majorem ipso adora ». L'Empereur agenouillé, a déposé à terre sa couronne, et couvre ses yeux avec sa main à la vue de la Vierge qui apparait dans le ciel avec son divin fils et deux anges; du côté où s'élèvent plusieurs colonnes, on voit des personnages dont le visage exprime la surprise. Un paysage occupe le fond.

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea DEL SARTO.

# 123. La Vierge dans une gloire et quatre Saints.

H. m. 3, o6. - L. m. 2, 07. - Bois, fig. ent.

La Vierge assise sur des nuages, et les mains jointes, est entourée d'anges. Dans le bas, à gauche, Saint Jean Gualbert, en costume de moine, tient d'une main une croix, et s'appuie de l'autre sur un bâton. Sainte Catherine agenouillée porte un livre dans sa main; Saint Fidèle à genoux, tient la palme et l'épée. La figure à droite est Saint Bernard des Uberti, moine de Vallombreuse, cardinal et évêque de Parme. Un paysage alpestre et dans le fond.

[ Dans la roue brisée, près de Sainte Catherine, on lit: a A. D. M. DXXXX », date postérieure de 40 ans à la mort du peintre. On a retrouve dans d'anciens mémoires, que cette peinture fut achevée par un certain Vincent fils de François boulanger de Bonilli, dit Morgante Bonilli da Poppi; et ainsi l'année marquée sur le tableau aura été inscrite par le susdit Vincenzo, pour rappeler l'époque à laquelle il avait achevée l'œuvre d'André].

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea DEL SARTO.

# 124. L'Annonciation.

H. m. 1, 82. - L. m. 1, 76. - Bois, fig. ent.

La Vierge debout devant un prie-Dieu, tient dans sa main gauche un livre, et attache son regard sur l'ange Gabriel qui lui apparait agenouillé sur un nuage, tenant la main droite élevée et portant de l'autre un lys. Au fond s'élève un édifice d'architecture romaine, avec un portique ouvert où l'on distingue sur le balcon qui le couronne, trois figures. Sur les degrés qui forment la base du monument, est assis un jeune garçon nu. Au fond du tableau, ruines et montagnes. Dans les airs, sous forme de colombe, apparaît le Saint Esprit.

[ Ce tableau fut éxecuté pour l'église des Frères Hermites Observants, hors de la porte S. Gallo, aujourdhui détruite. Il fut transporté plus tard à S. Jacopo tra'Fossi.

On lit sur le pupitre placé devant la Vierge les vers suivants en langue italienne, inscrits en lettres d'or:

ANDREA DEL SARTO TA PINTA QVI COME, NEL COR TI PORTA E NON QVAL SEI MARIA, PERISPAR-GER TVA GLORIA ET NON SVO NOME.

On sait, par une lettre écrite le 45 Février 1626, par Domenico Lombardi de Pise, par ordre de S. A. Sérénissime, et adressée au bailli Cioli secrétaire d'état, comment ce tableau vint à faire partie de la Galerie Pitti. Voici cette lettre: « La Sérenissime Archiduchesse Marie Made-« leine d'Autriche, femme de feu Côme II, demanda, « pour orner une nouvelle chapelle qui doit être élevée « dans l'aile du bâtiment qui fait suite au palais Pitti, un « tableau de l'eglise de S. Jacopo tra' Fossi à Florence re-« présentant la SS. Annonciation due au pinceau d'André « del Sarto. Les propriétaires de la Chapelle de l'Eglise « et du tableau, consentirent très volontiers à le céder à « S. A; mais il fallait encore l'approbation des Pères; on « écrivit donc dans ce but au Père Vicaire Général de la « Congrégation en Lombardie qui répondit qu'il n'avait « pas de plus grand désir que de satisfaire à la demande « de S. A., mais que le protecteur de l'ordre, le cardinal « Sauli, etant mort, il ne pouvait accorder la demande « sans l'autorisation de la Cour de Rome.

« Cette autorisation une fois obtenue, S. A. fit exé-« cuter une copie du tableau d'Andié et la fit mettre à la « place qu'occupait l'original].

BARTOLOMMEO (Fra del Fattorino), dit fra Bartolommeo della Porta.

#### 125. Saint Marc.

H. m. 5, 40. - L. m. 2, 12. - Toile, forme cintrée, fig. ent.

L'apôtre assis dans une niche, a dans ses mains un livre fermé qui repose sur un de ses genoux. Sa main droite tient encore la plume. Il a la barbe rousse et les cheveux en désordre; il porte une tunique verte, et un manteau rouge qui l'enveloppe à moitié; son pied s'appuie sur un socle où se lisent « S· Marcys· Eya ».

[Ce tableau était placé audessus de la porte d'entrée du chœur de Saint Marc, quand ce chœur existait encore au milieu de cette église. Il fut payé par le syndic du couvent 40 ducats. Le prince Ferdinand de Médicis l'acquit pour 480 écus. — En 1799, il fut porté à Paris où il fut transporté sur toile, (ayant été peint sur bois). Une copie, faite par Ant Dom. Gabbiani, existe à l'ecole des Beaux Arts. Vasari dit: « L'artiste, pour donner un dé« menti à ceux qui lui reprochaient de ne savoir pas pein- « dre largement, eut l'idée de faire cette peinture colossale, et la plaça en évidence, sur la façade où est la porte « du chœur. Cette figure d'un très-bon dessin fut éxécutée « sur bois, et d'une manière remarquable »].

CHAMPAIGNE (Philippe de); ne à Bruxelles, en 1602; mort à Paris le 12 Août 1674, et enterré à Saint Gervais (Ecole Flamande).

#### 126. Portrait d'homme.

H. m. o, 71. - L. m. o, 58. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, sans barbe, avec les cheveux longs, il est recouvert d'une armure; il a un grand col brodé rabattu et une écharpe blanche, et porte une décoration.

MORONE (Manière du).

#### 127. Portrait d'homme.

H. m. o, 51. - L. m. o, 47. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, avec des cheveux blancs et une barbe roussâtre, il a la tête couverte d'un bonnet noir, et porte un vêtement de même couleur.

MORONE (Domenico).

## 128. Portrait de femme.

H. m. o, 51. - L. m. o, 46. - Toile, dem. fig.

Vue de trois-quarts, avec un grand col, brodé relevé, elle porte un costume vénitien du 46.<sup>me</sup> siècle. Un collier enrichi de joyaux orne son cou.

MAZZOLINI (Lodovico); né vers 1484; mort en 1530 (Ecole Ferraraise).

## 129. La femme adultére.

H. m. o, 63. - L. m. o, 42. - Bois, forme cintrée, fig. ent.

Dans le fond du tableau s'elève une construction architecturale sur les dégrés de laquelle, le Christ debout, va prononcer la sentence: « Que celui d'entre-vous qui est sans pèché, lui jette le premier la pierre ». Autour de lui sont le Scribes et les Pharisiens qui ont l'air de lui demander s'ils doivent jeter la pierre à la femme coupable qui est au milieu d'eux. Un des Pharisiens lit la sentence tracée sur le sol, tandis qu'un autre s'éloigne.

#### TROISIÈME PAROI.

PONTE (Iacopo da), dit IL BASSANO, ne à Bassano en 4510; mort dans cette ville le 43 Février 4592 (Ecole Vénitienne).

## 130. Portrait de femme.

H. m. 1, 08. - L. m. 0, 91. - Toile, dem. fig.

Représentée de trois-quarts, avec les cheveux blancs; assise dans un fauteuil sur les bras duquel elle s'appuie, elle est vêtu de noir, et porte un grand fichu blanc qui couvre son sein.

ROBUSTI (Jacopo), dit il Tintoretto.

#### 131. Portrait de Vincent Zéno.

H. m. 1, 11. - L. m. 0, 86. - Toile, dem. fig.

Il est vu de trois-quarts, avec la tête chauve, une longue barbe blanche, et vêtu de noir. Il est assis dans un fauteuil sur les bras duquel il s'appuie. Derrière lui est une tenture rouge; et du côté opposé, une fenêtre ouverte d'où l'on decouvre la mer. On lit sur le fond: « VINCENTIUS ZENO, ANNO AETATIS SUAE LXXIV.

[La famille Zéno fut une des plus illustres de Venise; ses membres se distinguèrent dans les sciences, les lettres, la politique, la navigation, etc. etc. - Mais aucun écrivain ne parle de ce Vincent Zéno].

CRESPI (Giuseppe Maria), dit Lo Spagnuolo; peintre et graveur; ne à Bologne le 46 Mars 4665; mort le 47 Juillet 4747 (Ecole Bolonaise).

#### 132. Sainte Famille.

H.m. o, 54. - L. m. o, 76. - Toile, dem. fig.

La Vierge tient assis sur ses genoux l'enfant Jésus, qui étend la main pour prendre un petit oiseau que Saint Joseph a sur son bras retenu par un fil.

ROSA (Salvatore).

133. Bataille.

H. m. 2, 51. - L. m. 5, 49. - Toile, fig. ent.

Une ville située sur un terrain montueux, entourée de murs, et défendue par des Turcs, est assiégée par des cavaliers bardés de fer. Au centre de l'action un guerrier mourant gisant sur le dos d'un cheval blessé est assisté par un ami qui lui ôte sa cuirasse. Le musulman qui l'a frappé est attaqué par un autre cavalier. A droite, un turc privé d'un bras. et étendu sur le sol recoit le dernier coup d'un soldat. Non loin de là, un autre cavalier, un tronçon de lance à la main, rallie ses compagnons d'armes. Dans un coin du tableau, le peintre s'est représenté sous la figure d'un soldat couvert d'un bouclier sur lequel on lit « SARO » qui sont les deux premières lettres de son nom de famille et de son nom de baptême. Sur la gauche, on voit un guerrier qui s'apprète à plonger sa lance dans le flanc d'un musulman qui cherche à se défendre. Près de ce groupe deux turcs tiennent un soldat enuemi par le cou pour le tuer. Plus en arrière, une melée de cavaliers.

[Baldinucci dit: « Le premier tableau que fit Salvator Rosa à Florence, ce fut une belle bataille sur toile, d'environ cinq bras, pour le cardinal Jean Charles de Médicis »].

CALIARI (Paolo), dit PAOLO VERONESE.

134. Les Maries au Sépulcre.

H. m. o, 91. - L. m. o, 66. - Toile, fig. ent.

Près de la grotte qui servit de caveau au Christ, deux anges, vêtus de blanc, annoncent aux Maries que Jésus est ressuscité. Elles paraissent remplies d'étonnement, et une d'elles que l'on voit par derrière, regarde la tombe.

ROSA (Salvatore).

135. Bataille.

H. m. o, 95. - L. m. 1, 44. - Toile, fig. ent.

Une rencontre à l'arme blanche a lieu entre des soldats à pied et à cheval couverts de fer. Plusieurs sont blessés renversés à terre avec leurs chevaux. En avant est un soldat qui en menace un autre étendu près de lui. A gauche s'élèvent un temple et des ruines. Du côté opposé un mont escarpé. Dans la frise du temple on lit: « SALVATOR ROSA ».

CALIARI (Paolo), dit PAOLO VERONESE.

136. Jésus prend congé de sa mère avant la Passion.

H. m. o, 92. - L. m. o, 67. - Toile, fig. ent.

Jésus, devant la Vierge assise à côté de la Madeleine et de Marthe, console les Saintes femmes. Au sommet d'un escalier, on voit la femme de Zébédée.

MANNOZZI (Giovanni), dit Giovanni da San Giovanni; né à San Giovanni dans le Val d'Arno superieur, en 4590; mort en 4636 (Ecole Florentine).

137. Rendez-vous de chasseurs.

H. m. 1, 49. - L. m. 2, 04. - Toile, dem. fig.

Six chasseurs sont autour d'une table. L'un d'eux, assis sur le devant, une main appuyée sur la table, invite du geste ses compagnon à s'approcher. Deux de ceux-ci, à gauche du tableau, sont debout, et tiennent encore leurs fusils et leur chasse. Les deux autres, qui sont à droite, parlent entr'eux; et du côté opposé, un autre appuyé à une chaise, tient un bâton à la main. Sur la table recouverte d'une nappe, sont placés un couteau, une fourchette et un lièvre mort.

ZUCCHERI ou ZUCCARO (chev. Federigo), peintre, sculpteur et architecte; né à Sant'Angelo in Vado, près d'Urbin, en 1543; mort à Ancône en 1609 (Ecole Romaine).

## 138. Portrait de Guidobaldo, duc de Montefeltro.

H. m. o, 99. - L. m. o, 81. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, il tient levée une de ses mains, tandis que l'autre repose sur sa hanche. Il porte un col rabattu, et un juste au corps noir avec des manches rouges. Devant lui, sur la droite, deux chiens qui le regardent.

[ Dans l'inventaire des tableaux provenant de la succession de la maison d'Urbin, celui-ci est porté sous le titre de portrait du duc Guidobaldo II].

RUBENS (Peter Paul).

## 139. Sainte Famille.

H. m. 1. 14. - L. m. o. 89. - Bois, dem. fig.

Dans un berceau, tressé de joncs, repose l'enfant Jésus, appuyant sa main sur un tapis qui le recouvre en partie, caresse de l'autre le petit Saint Jean qui tient ses deux mains contre sa poitrine. La Vierge les regarde; et derrière elle est Saint Joseph. Du côté opposé, Sainte Elisabeth les mains jointes.

VINCI (Leonardo da), peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, physicien, écrivain et musicien, né en 1452, au château de Vinci, dans le Val d'Arno inférieur; mort dans le château de Cloux près d'Amboise, le 2 Mai 1519 (Ecole Florentine).

### 140. Portrait de semme.

H. m. o, 62. - L. m. o, 46. - Bois, dem. fig.

Elle est vue de trois-quarts, un voile blanc sur la tête, le sein découvert, vêtue de noir, ayant dans sa main gauche un livre de prières sur lequel est en chiffres le nom de Jésus. Entre les arcades du fond, on distingue le couvent de la Madonne de Cafaggio, aujourdhui de la SS. Annunziata. Ce tableau est connu sous le nom de « La religieuse de Léonard ».

[Le Grand-Duc Ferdinand III l'acheta de la famille

des marquis Niccolini ].

#### QUATRIÈME PAROI.

RUBENS (Peter Paul).

141. Nymphes surprises par des Satyres.

H. m. 2, 07. - L. m. 5, 98. - Toile, fig. ent.

Des nymphes, assises à l'ombre, se délassent des fatigues de la chasse. Du fond du bois, quatre satyres accourent pour les ravir. L'un d'eux s'est emparé d'une d'elles et l'emporte. Un second essaie d'en embrasser une tandis que des chiens se jettent sur lui et le mordent. Une troisième nymphe cherche à se défendre; et une de ses compagnes irritée, décoche un dard au satyre, au secours du quel accourt son compagnon de gauche. Sur le devant, une nymphe endormie, et du gibier mort. Au dela du bois, une plaine.

GENTILESCHI (Artemisia); née à Pise en 1590; morte en 1642 (Ecole Pisane).

142. Marie Madeleine, sœur de Marthe.

H. m. 1, 45. - L. m. 1, 09. - Toile, fig. ent.

Cette figure est probablement un portrait; et pour en faire une composition, l'artiste a placé sur la table un crâne, et à terre un vase de parfum. Cette femme est assise sur un fauteuil, les yeux levés au ciel, la main sur son sein, et repoussant de l'autre le miroir qui est sur la table sur le cadre duquel on lit: « OPTIMAM PARTEM ELEGIT ». On lit aussi en lettre d'or, sur le fauteuil: « ARTEMISIA LONI ».

GENNARI (Benedetto), dit il Giovane, neveu du Guercino; né à Cento le 49 Octobre 4633; mort à Bologne le 9 Decembre 4745 (Ecole Bolonaise).

#### 143. David.

H. m. 1, 24. - L. m. 1, 05. - Toile, dem. fig.

Il dirige son regard vers le ciel, et porte une de ses mains contre sa poitrine. De l'autre il tient par les cheveux la tête du géant Goliath posée sur une pierre. Contre la muraille est appuyée l'epée du géant, sur laquelle est placé un bonnet rouge orné de plumes. Au fond une colonne, et paysage.

[Le Gran-Duc Ferdinand III l'acheta de la Galerie Gerini].

FRANCO (Giovan Battista), dit IL SEMOLEI; né à Venise en 4536; mort en 4564 (Ecole Vénitienne).

#### 144. La Bataille de Montemurlo.

H. m. 1, 32. - L. m. 1, 13. - Bois, fig. ent.

Voici ce que raconte Vasari: « Giovan Battista, « nommé peintre de Cosme de Médicis, exécuta, « après le fait d'armes de Montemurlo, qui détruisit « et mit à la merci du Duc, les bannis et les « révoltés, un tableau d'une belle composition, « ayant rapport à ce fait, mais arrangé poétique- « ment. Ce tableau eut un grand succès, quoique « l'on reconnaisse dans l'ensemble et dans les dé- « tails beaucoup de choses empruntées aux œuvres « et aux cartons du Buonarroti; ainsi le peintre se « servit du groupe représentant l'enlèvement de « Ganimède, pour faire allusion au jeune Duc, ravi

« au ciel, par la puissance divine. Aujourdhui cette « œuvre existe avec quelques autres du même ar-« tiste dans les salles hautes du palais Pitti ». Au fond, d'un côté la ville de Florence, et de l'autre le château de Montemurlo.

Trois tables complètent l'ameublement de cette salle. Les deux premières sont de porphyre égyptien, avec une incrustation en chalcédoine et en autres pierres dures, au moyen desquelles on a représenté, parfaitement imités de la nature, diverses coquilles, des perles transparentes, des coraux et d'autres objets. Un méandre de lapislazuli sert de bordure.

L'autre table, placée entre les deux fenêtres, a un fond de chalcédoine avec incrustation de jaspes variés, et d'améthystes, entourées de filets de métal représentant des vases, des fleurs, des fruits et des oiseaux, entourés de bois oriental pétrifié.

#### SALLE DE SATURNE

#### PEINTE PAR PIETRO DA CORTONA.

La divinité, qui donne son nom à cette salle, est représentée accueillant un homme d'un âge dejà mûr que Mars et la Prudence accompagnent pour le faire couronner par la Gloire et l'Eternité.

Le peintre, a voulu montrer dans cette allégorie, que la prudence et la valeur rendent l'homme digne de

prendre place parmi les héros.

On voit, dans cette même composition, Hercule sur le bucher qui doit le consumer; et Philoctète qui recueille les fléches d'Hercule, symbole d'apothéose.

#### PREMIÈRE PAROI.

PULIGO (Domenico), né à Florence en 4475; mort en 4527 (Ecole Florentine).

## 445. La Vierge, l'Enfant Jésus et un Ange.

H. m. o, 93. - L. m. o, 70. - Bois, dem. fig.

La Vierge assise, tient son fils sur un de ses genoux. On voit derrière le groupe, la tête d'un Saint. La fenêtre ouverte laisse apercevoir un paysage. PULIGO (Domenico).

## 146. Saint famille.

H. m. o, 90. - L. m. o, 66. - Bois, dem. fig.

La Vierge soutient l'Enfant Jésus. Le petit Saint Jean, et un peu en arrière, Saint Laurent contemplent le Sauveur. Saint Jean porte la croix ornée d'une banderole où sont ces mots: « Ecce Agnus Dei ». Saint Laurent tient un gril en fer, instrument de son supplice, et la palme du martyre.

BARBARELLI (Giorgio), dit il Giorgione; né à Castel Franco, ou selon quelques uns, à Viselago, dans le Trévisan, en 4477; mort en 1514 (Ecole Vénitienne).

## 147. Nymphe poursuivie par un satyre.

H. m. o, 55. - L. m. o, 80. - Toile, dem. fig.

La nymphe, vue de face, les cheveux noirs ornés d'un bandeau, le sein à demi caché par la peau qu'elle revêt, tient dans sa main un joyau suspendu à son cou. Le satyre, vu de profil, la chevelure en désordre, est couvert d'un peau.

DOSSI (le chev. Dosso); né à Dosso village du Ferrarais, près de la Pieve di Cento, vers 1479; mort après 1560 (Ecole Ferraraise).

#### 148. Bambochade.

H. m. 1, 44. - L. m. 1, 43. - Toile, dem. fig.

Les figures de cette composition, au nombre de huit; sont toutes bizarrement vêtues. Plusieures sont assises autour d'une table sur laquelle on voit un tambour de Basque, un masque et d'autres objets. La première figure à gauche, est une femme vue de profil, tenant dans ses mains un plateau plein de fruits. L'homme qui est près d'elle, tient une quenouille surmontée d'un bouquet; et le vieillard demi-nu, de profil, situé à droite, joue avec deux grosses balles placées sur la table. La figure debout, derrière lui, porte une tête de bouc ornée de pampres. Les quatre autres personnages regardent en riant. L'un d'eux a un petit chien entre les bras.

CARRUCCI (Iacopo), dit il Pontormo; né à Pontormo (Toscane), en 1493; mort en 1558 (Ecole Florentine).

## 149. Portrait d'Hippolite de Médicis.

H. m. 1, 11. - L. m. o, 86. - Bois, dem. fig.

Vu de face, avec les cheveux courts, et une barbe et des moustaches noires, il porte une armure, une épée et un poignard. Il appuie sa main gauche sur le cou d'un chien, et la droite sur un casque posé sur une table recouverte d'un tapis rouge sur lequel on lit: « Annum agebat decimum octavum »; c. à d. cinq ans après son arrivée à Florence.

[Hippolite naquit à Urbin, en 4514, d'une femme de condition obscure, maitresse de Julien de Médicis, duc de Nemours et frère de Léon X. En venant au monde, il fut placé à l'hospice des Enfants trouvés d'Urbin, et deux ans après porté à Rome. Le souverain pontife, son oncle, le fit instruire dans les lettres et autres sciences libérales; mais le jeune homme préféra à l'étude, une existence chevaleresque. Il n'en fut pas moins contraint à porter la pourpre. Il mourut à Itri, en 4535.

On lit dans la vie de Jacopo da Pontormo par Vasari: « Alexandre et Hippolite de Médicis, encore enfants, « ayant été conduits à Florence par ordre du pape Clément VII, en 4524, sous la tutelle du légat Passerini, le « magnifique Octavien, auquel le pape les avait particule lièrement recommandés, fit faire leurs portraits par le « Pontormo, qui s'enacquitta très-bien, en leur donnant « une ressemblance parfaite, quoiqu'il ne s'éloigna guère

- « de sa manière qu'il tenait de l'École Allemande. Dans « le portrait d'Hippolite, il peignit un chien favori de ce
- « seigneur, du nom de Radon, réussit si bien qu'il

" semble vivant »].

DYCK (Anton Van).

## 150. Portraits de Charles premier d'Angleterre et d'Henriette de France.

H. m. o, 66. - L. m. o, 80. - Toile, dem. fig.

Lorsque Van Dyck peignit Charles et Henriette sur la même toile, ce souverain et sa femme étaient jeunes et dans la prospérité. Le roi vu de face, avec de longs cheveux, des moustaches et une royale, porte une armure, un grand col brodé rabattu et une écharpe. La reine est de trois-quarts, les cheveux bouclés; elle porte un grand col brodé et une robe noire. Son cou est orné d'un collier de perles; et un joyau est retenu par un ruban attaché sur son sein.

[Charles I.er, fils et successeur de Jacques I.er roi d'Angleterre, fut continuellement en lutte avec le parlement, lutte qui causa la guerre civile. Accusé de tyrannie et de haute trahison, il fut condamné à mort, et fut décapité le 29 Janvier 4649. — Henriette, sa femme, fille du roi de France Henri IV, chercha en vain un appui parmi les souverains du continent, et mourut misérablement].

SANZIO (Raffaello).

## 151. Portrait du Pape Jules II.

H. m. o, 99 - L. m. o, 82. - Bois, Dem. fig.

Vu presque de face, avec une longue barbe blanche, il est assis dans un fauteuil sur les bras duquel il s'appuie, et tient dans sa main un mouchoir.

[Neveu de Sixte IV, et de la famille de la Rovère, Jules II naquit à Savone en 4453. Fait Cardinal en 4474, il fut élevé au pontificat en 4503. – On prétend que son humeur guerrière lui fit choisir le nom de Jules, en mémoire de Jules César. Il mourut en 4543].

SCHIAVONE (Andrea).

#### 152. La mort d'Abel.

H. m. 2, 16, - L. m. 1, 88, - Toile, fig. ent.

Caïn vient de terrasser son frère dont il couvre la face avec sa main, et s'apprète à le frapper avec une mâchoire qu'il tient de l'autre main. Abel cherche à éviter le coup. Au second plan, un chevreau mort. Au fond, un paysage.

[Baldinucci en parlant du sujet de ce tableau le con-

fond avec Samson tuant un philistin].

ALLEGRI (Antonio), dit il Correggio; né à Coreggio (dans le Modenais) en 1494; mort dans la même ville le 5 Mars 1534 (Ecole Lombarde).

## 153. Tête d'Enfant.

H. m. o, 52. - L. m. o, 28. - Bois.

Il a les yeux levés au ciel et sourit.
[Comme cette tête est peinte sur papier, on croit que c'était une étude pour quelque tableau].

DOLCI (Carlo), dit Carlin Dolci.

#### 154. Saint Jean endormi.

H. m. o, 42. - L. m. o, 57. - Toile, forme ovale, dem. fig.

Le petit Saint Jean repose endormi sur un tapis de couleur rouge, ayant à côté de lui une Croix de roseau à laquelle est attacchée la banderolle qui porte l'inscription « ECCE AGNUS DEI ». Sainte Elisabeth regarde au ciel, en soulevant un lange blanc qui recouvre son fils et porte la main droite à son sein. Plus en arrière, S. Zacharie lisant; et du côté opposé, trois Séraphins.

[Suivant Baldinucci, ce tableau fut exécuté pour la

Grande-Duchesse Victoire de la Rovère].

DOLCI (Carlo) dit CARLIN DOLCI.

155. Sainte Rose.

H. m. o, 31. - L. m. o, 23. - Bois, dem. fig.

Elle est représentée de face; en habit de religieuse la tête couronnée de roses, et les yeux baignés de larmes, tournés vers le ciel. On lit derrière la toile: « S. Rosa, Ora pro noble. A. 4668; « la mattina della sua prima festa, per la sua Beati- « ficazione disegnata ».

BARBIERI (Giovan Francesco), dit il Guercino.

156. La Vierge à l'hirondelle.

H. m. 1, 18. - L. m. 1, 44. - Toile, fig. ent.

La Vierge est assise sur des nuages, et soutient l'enfant Jésus, en se tournant pour regarder une rose qu'un ange lui présente, tandis que le divin enfant contemple un hirondelle qu'il tient sur sa main.

LOTTO (Lorenzo); né à Venise vers 4480; mort à Loreto, vers 4555 ou 4560 (Ecole Vénitienne).

157. Les trois âges de l'homme.

H. m. o, 62. - L. m. o, 77. - Bois, dem. fig.

Au centre, un jeune garçon imberbe, réprésenté de face, avec de longs cheveux, et coiffé d'un berret, tient à la main une feuille de musique sur laquelle il fixe les yeux. A gauche, un homme, vu de profil, avec des cheveux et une barbe brune, indique avec la main gauche le papier de musique que tient le jeune garçon. Du côté opposé, un vieillard, chauve, est représenté de trois-quarts, avec une barbe et des moustaches blanches.

SANZIO (Raffaello).

158. Portrait du cardinal Bernard Dovizi de Bibbiena.

H. m. o, 86. - L. m. o, 66. - Toile, dem fig.

Il est vu de trois-quarts, sans barbe, revêtu du camail rouge; il s'appuie de son bras gauche sur le dossier d'un fauteuil où il est assis, et tient un

papier dans sa main droite.

[Bernard Dovizi, prit du lieu de sa naissance le nom de Bibbiena; il dut à son propre mérite d'être élevé au cardinalat, et non à sa naissance. Laurent de Médicis, qui le chérissait, lui confia ses deux fils. L'un d'eux, le cardinal Jean, devenu plus tard souverain Pontife sous le nom de Léon X, lui remit la pourpre, peu de mois après son avénement a la chaire de Saint Pierre. Le Cardinal de Bibbiena fut homme d'état, lettre, et l'on peut dire restaurateur de la Comédie, car on lui doit la Calandra, la première œuvre dramatique qui fut écrite en idiome italien. Il fut aussi le mécéne des hommes de lettres et des artistes. Il fut l'ami de Raphaël à qui il voulut marier sa nièce. Ce peintre le peignit deux fois; l'une dans la fresque de la bataille contre les Sarazins dans le port d'Ostie, exécutée dans une des chambres du Vatican; l'autre dans un tableau pour la famille Dovizi qui est celui qui porte le N.º 158 de la Galerie. Vasari rapporte: « L'autre « est le Cardinal Bibbiena, qui est très ressemblant; car « c'est une copie du portrait que Raphaël d'Urbin fit alors « à Rome, et qui est aujourdhui dans la maison des Do-« vizi, à Bibbiena ». En confrontant le portrait du Cardinal exécuté au Palais Vieux, dans le sujet représentant Léon X qui fait une promotion nombreuse de cardinaux, on reconnait que c'est une copie fidèle de celui qui est l'objet de la notice; à cela près cependant, que la figure est tournée en sens inverse].

#### DEUXIÈME PAROI.

BARTOLOMMEO (Fra,) del Fattorino, dit BACCIO DELLA PORTA.

159. Jésus ressucité, au milieu des Evangélistes.

H. m. 2, 85. - L. m. 2, 01. - Toile, fig. ent.

Au centre du tableau, le Christ en partie couvert d'un manteau blanc, tient dans sa main gauche un sceptre, et de l'autre fait le geste de bénir. Des deux côtés sont les Evangélistes portant leurs livres. A droite Saint Mathieu et Saint Jean; à gauche Saint Marc et Saint Luc. Aux pieds du Sauveur, se tiennent deux petits anges, assis sur une marche, soutenant l'emblème de la terre, surmontée d'un cartel avec cette iscription Salvator Myd); et au dessus de ce cartel, le calice de l'Eucharietie. - Le tableau est signé: Bartolomeus C. C. PINXIT 4546.

[Vasari rapporte que ce tableau fut exécuté pour Salvator Billi, marchand florentin, qui le fit placer au dessous de l'orgue de l'église de l'Annunziata à droite. Le cardinal Charles de Médicis, l'ayant demandé et obtenu, le fit transporter à son Casino de Saint Marc, et placer au dessus de l'autel de sa chapelle. Après la mort du cardinal, en 4566, il fut transporté au Palais Pitti. Porté à Paris il fut mis sur toile. Il y avait aux côtés, deux Prophètes, Jacob et Isaie, que l'on voit dans la tribune de la R. Galerie des Statues. Cette composition fut payée 400 ducats d'or, et on mit à sa plaçe une copie faite par Jacques da Empoli].

DICK (Anton, Van).

160. Tête de la Vierge.

H. m. o, 38. - L. m. o, 25. - Toile.

La Vierge vue de face regarde le ciel, et tient une main sur son sein. Elle est coiffée d'une étoffe jaunâtre dont les bouts tombent sur ses épaules et sur sa poitrine. BARBARELLI (Giorgio), dit IL GIORGIONE.

#### 161. Moise sauvé des Eaux.

H. m. o, 31. - L. m. 1, 11. - Bois, forme cintrée, fig. ent.

Sur les bords du fleuve, diverses figures, dont l'une d'elles pose sur l'eau un berceau dans lequel est un enfant. Au milieu du tableau, la fille de Pharaon, avec une nombreuse suite. Une servante lui présente respectueusement le berceau qui porte Moïse. Des musiciens sont à la gauche du tableau; près d'eux, un homme, occupé à placer des bouteilles dans un bassin.

[Cette peinture été faite, à ce qu'il parait, pour orner un meuble].

BAROCCIO (Federigo) ou Fiori d'Urbino.

# 162. Portrait de François Marie de la Rovère, duc d'Urbin.

H. m. o, 39. - L. m. 1, 26. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, le front decouvert, la barbe et les moustaches brunes, il porte un col relevé.

[François Marie, fut protecteur des lettres et des arts, et en outre valeureux guerrier. Il avait onze ans lorsqu'il fut dépouillé de ses états par César Borgie. Mais à l'avênement de son oncie Jules II au pontificat, il eut de celui-ci le commandement de deux armées contre les Vénitiens, et il reconquit son Duché, qui lui fut de nouveau enlevé sous le pontificat de Léon X. - Obligé de fuir, il se réfugia à Mantoue. Après la mort de Léon X, en 4520, il rentra en possession de ses états, où il mourut à l'âge de 47. On accusa Pierre Louis Farnèse de l'avoir fait empoisonner, pour s'emparer de Gamerino].

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea del Sarto.

#### 163. L'Annonciation.

H. m. o, 95. - L. m. 1, 87. - Bois, fig. ent.

La Vierge Marie assise, reste intérdite en entendant les paroles de l'ange Gabriel, qui agenouillé devant elle la bénit d'une main tandis qu'il tient de l'autre le lys mystique. - Sur le banc, devant la Vierge, sont posés un vase de fleurs et un livre.

[« Cette peinture », dit Vasari, « fut exécutée pour « Julien della Scala, et destiné à servir de complément « à un tableau qui se trouve dans une des chapelles du « chœur de la grande tribune de l'Eglise des frères Ser- « vites de cette ville ». Les deux rideaux des cotés, furent ajoutés plus tard pour rendre le tableau rectangulaire].

VANNUCCI (Pietro), dit IL PERUGINO.

## 164. Déposition de Croix.

H. m. 2, 16. - L. m. 1, 94. - Bois, fig. ent.

Le corps du Sauveur, qui repose sur un linceuil étendu sur la pierre, est soutenu par Joseph d'Arimathie. Auprès du corps, s'empressent agenouillées, la Vierge en pleurs qui tient l'un des bras dans ses mains, la Madeleine qui soulève la tête du Christ, et Marie Salome les mains jointes, en adoration. Marie Cléofas est debout, les bras étendus en proie à la douleur. La femme de Zébédée et Saint Jean se tiennent près de la Madeleine. A gauche Nicodeme montre les clous qui ont servi au supplice, à un vieillard et à un jeune disciple du Sauveur; aux pieds du disciple, est un jeune homme coiffé d'un turban, et qui soutient le linceuil. A terre, sur le devant, la couronne d'épines. Quelques arbustes rampent entre les rochers du Golgotha. Au fond, le cours sinueux d'un fleuve, et la ville de Jérusaiem. - Signé: « Petrus Perusinus; Pinxit A. D. MCCCLXXXV ».

[Voici ce qu'écrit Vasari au sujet de cette composition: « Il fit pour les filles de Sainte Claire un Christ mort, « peint sur bois ». Et plus loin: « On dit que François « del Pugliese voulut donner de ce tableau le triple de ce « qu'elles avaient payé à Pierre Pérugin, et lui en faire « faire une copie exacte; mais qu'elles s y refusèrent pré« tendant que Pérugin avait dit que la copie ne vaudrait « jamais l'original ». Ce tableau fut cédé à la Galerie Pitti par l'académie des Beaux Arts où il avait été placé, après la suppression du couvent de Sainte Claire, par la Commission française (lors de l'occupation )].

SANZIO (Raffaello).

## 165. La Vierge au Baldaquin.

H. m. 2, 76. - L. m. 2, 19. - Bois, fig. ent.

La Vierge assise sur un trône, tient sur ses genoux l'Enfant Jésus qui appuie la main sur le sein de sa Mère. Auprès du trône, sont quatre Saints : debout à droite Saint Pierre et Saint Bernard; à gauche Saint Jacques et Saint Augustin avec leurs emblèmes distinctifs. Deux petits Anges, debout aux pieds du trône, lisent un cahier de musique deux Anges, plus grands et vêtus, suspendus sur leurs ailes, soulèvent les rideaux du baldaquin. Fond d'Architecture.

[Voici ce que dit Vasari sur ce tableau: « Lorsque « Raphaël eut achevé son Christ au tombeau (qui est « aujourdhui dans la Galerie Borghèse), et fut de retour a à Florence, les Dei, citoyens de cette ville, lui commandèrent un tableau pour orner leur chapelle de Santo Spierito, œuvre qui ne put etre achevée, Raphaël ayant été rappelé, à Rome par Bramante. Ce tableau fut placé, « dans l'état où l'avait laissé l'artiste, par les soins de monseigneur Balthasar Turini de Pescia, dans la paroisse « de son pays natal, après la mort de Raphaël ».

Vers la fin du 47. ma siècle, ce tableau fut acheté par le prince Ferdinand de Médicis, et placé a Pitti; et à la place qu'il occupait auparavenct, on substitua une copie qui fut éxécutée par Pierre Dandini. Pour que l'original put faire pendant à un autre tableau, on fit faire dans sa partie supérieure une adjonction notable, de la main d'Augustin Cassana. De là l'erreur que commirent plusieurs écrivains, en prétendant que Cassana avait achevé la peinture (Voyes Longhena ses œuvres, page 740].

CARACCI (Annibale), peintre et graveur; né à Bologne le 3 Novembre 4560; mort à Rome le 46 Juillet 4609 (Ecole Bolonaise).

## 166. Tête d'homme.

H.m.o, 46. - L. m.o, 36. - Toile.

Il est vu presque de face, les cheveux incultes, et couvert de haillons.

[Ce tableau parait être une etude].

PIPPI (Giulio), dit Giulio Romano.

## 167. La danse d'Apollon et des Muses.

H. m. o, 35. - L. m. o, 78. - Bois, fig. ent.

Les Muses, et le Dieu avec le carquois sur les épaules, dansent ensemble. Le fond du tableau est doré. En bas, sur le devant, on voit un cartel où sont inscrits en grec les noms des neuf sœurs.

[Ce tableau servit probablement à orner le devant

d'un Clavecin de l'époque].

BARBIERI (Giovan Francesco), dit il Guercino.

168. Saint Pierre.

H. m. o, 45. - L. m. o, 35. - Bois.

Vu presque de profil, il porte la barbe et les, cheveux longs.

[Il est à supposer, que ce n'est que une étude de la tête de l'apôtre].

#### TROISIÈME PAROI.

PULIGO (Domenico).

169. Sainte Famille.

H. m. 1, 31. - L. m. 0, 95. - Bois, fig. ent.

La Vierge tient sur un de ses genoux son divin Fils qu'elle soutient avec sa main gauche. Saint Jean, assis sur une peau, une croix à la main, regarde attentivement le Sauveur. Derrière est Saint Joseph qui appuie une main sur l'épaule de Saint Jean. CAMPAGNOLA (Domenico); né à Vénise; vivait vers 1543 (Ecole Vénitienne).

170. Adam et Eve.

H. m. o, 52. - L. m. o, 75. - Bois, fig. ent.

Près d'une cabane, à l'ombre d'un arbre aux branche duquel pendent quelques fruits, est assis Adam, couvert en partie d'une peau de bête; il parle à sa compagne qui le regarde attentivement. Une houe et un crâne sont à terre; a gauche on aperçoit la tête d'un bœuf, et plus loin un tigre. Au fond un paysage montueux.

SANZIO (Raffaello).

171. Portrait de Tommaso (dit Fedra) Inghirami.

H. m. o, 89. - L. m. o, 63. - Bois, dem. fig.

Il est représenté de trois-quarts, avec un bonnet et un vêtement rouges. Il tient une plume dans sa main droite, et pose la gauche sur un papier. Sur la table, devant lui, sont une écritoire, un livre et un coffret. Au fond, une tenture verte. Un portrait semblable existe à Volterra dans la maison Inghirami.

[Thomas Inghirami, à peine agé de deux ans perdit ses parents, fut dépouillé de son héritage, et conduit loin de Volterre, lieu de sa naissance, où régnait la guerre civile, à Florence où Laurent le Magnifique le prit sous sa protection. Dès l'âge de 43 ans, il quitta cette ville pour se rendre a Rome où il se perfectionna dans les sciences et dans les lettres. Il devint profond politique, et fut en 4495 envoyé par Alexandre VI auprès de Maximilien 1.er. Jules II le nomma bibliothécaire du Vatican, et son secrétaire. Il devint plus-tard secrétaire des conciles et du sacre collège. Léon X fit le plus grand cas de son mérite, et voulant avoir le portrait d'un tel personnage, il en donna la commission a Raphaël. Ses contemporains lui donnèrent le surnom de Cicéron, à cause de sa connaissance profonde de la langue latine; et l'autre surnom de Phèdre lui vint de ce que, dans sa première jeunesse, jouant un rôle dans l'Hippolite de Sénèque, une machine du théatre s'étant rompue tandis qu'il

occupait la scène, il soutint à lui seul l'attention des assistants en improvisant des vers latins. Il mourut à Rome des suites d'une chûte, à l'âge de 46 ans].

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea DEL SARTO.

## 172. La Dispute sur la Trinité.

H.m. 2, 29. - L.m. 1, 89. - Bois, fig. ent.

Quatre Saints sont debout sur des marches: à droite, Saint Augustin, et Saint Laurent; à gauche Saint Pierre martyr, et Saint François. Saint Augustin, tenant la crosse de sa main droite, dispute sur le mystere de la Trinité. Saint François a dans une main son livre des Institutions, et porte l'autre sur sa poitrine. Sur le devant du tableau, d'un côté Saint Sebastien, demi-nu, vu de dos; et de l'autre Sainte Marie Madeleine, tous deux agenouillés et portant, l'un des flèches, et l'autre le vase de parfum. Signé: « AND. SAR. FIOR. FAC. ».

[On lit dans Vasari: « Plusieurs tableaux avaient « été faits dans la chapelle de l'Eglise hors de la Porte « Saint Gal, sans compter les deux exécutés sur bois par « André quand les Pères ayant trouvé encore place pour un « autre, s'entendirent avec le propriétaire de la chapel-« le, pour qu'on chargeât de ce tableau André qui le com-« mença de suite, en prenant pour sujet quatre figures « debout qui discutent sur la Trinité ». - Lors du siège de Florence, en 1529, l'Eglise hors de la Porte Saint Gal, ayant été démolie, les frères s'établirent à Saint Jacques tra'Fossi. En 1555 une crue extraordinaire de l'Arno inonda une grande partie de Florence, et l'eau arriva assez haut dans l'Eglise de Saint Jacques, pour baigner la partie inferieure de plusieurs tableaux et entr'autres de celui d'André, « qui » dit Bocchi, « en garda les traces ». Vers le milieu du 17. me siècle il fut transporté au Palais Pitti, et l'on mit à sa place une copie exécutée par Octavien Vannini].

ALBANI (Francesco), dit L'ALBANO; né à Bologne le 17 Mars 1578; mort dans la même ville le 4 **O**ctobre 1660 (Ecole Bolonaise).

## 173. Apparition de Jésus à la Vierge.

H. m. o, 42. - L. m. o, 55. - Cuivre, forme ovale, fig. ent.

Dans une chambre où l'on voit un lit, un priedieu, et un pupitre sur lequel est un livre, la Vierge Marie est à genoux, devant son divin Fils qui lui apparait suspendu dans l'air, environné d'anges dont l'un s'approche d'elle tenant, un lys dans la main. En bas, deux autres anges en adoration.

SANZIO (Raffaello).

#### 174. Vision d'Ezéchiel.

H. m. o, 40. - L. m. o, 50. - Bois, fig. ent.

Le Père Eternel, dans une gloire apparait au milieu de Séraphins. Deux petits anges lui soutiennent les bras. A ses pieds, sont les quatre figures ailées, emblèmes des quatre Evangélistes. Des nuages sont amoncelés au dessous de l'apparition céleste. Un mince rayon perce ces nuages et va éclairer sur la terre le prophète Ezéchiel près de qui l'on aperçoit un cheval, et une femme les bras ouverts.

[On lit dans Vasari: « Après avoir peint la Sainte « Cécile, Raphaël fit un petit tableau (aujourdhui à Bo- « logne, chez le comte Vincent Ercolani), représentant « un Christau ciel, posé à la façon de Jupiter, et entouré « des quatre Evangélistes comme les décrit Ezéchiel....»

Vasari commet une erreur, en disant que ce tableau fut fait après la Sainte Cécile. Malvasia a prouvé que Raphaël l'éxécuta en 4510, moyennant 8 ecus d'or l.

#### ALBANI (Francesco), dit L'ALBANO.

## 175. Sainte Famille et deux Anges.

H. m. o, 42. - L. m. o, 55. - Toile, forme ovale, dem. fig.

Jésus endormi, repose sur un coussin, la tête appuyée sur le sein de sa mère, qui tient à la main un livre ouvert. A droite, deux anges en adoration. Derrière, Saint Joseph qui soulève un rideau.

ZAMPIERI (Domenico), dit il Domenichino, peintre et architecte; né le 21 Octobre 4581, mort à Naples le 45 Avril 4641 (Ecole Bolonaise).

#### 176. Sainte Marie Madeleine.

H. m. o, 88. - L. m. o, 74. - Toile, dem. fig.

Elle est représentée de face, les yeux tournés vers le ciel. Ses cheveux dénoués tombent sur son sein à demi découvert. Elle tient les mains entrelacées, et elle est couverte de riches vêtements.

Le Grand-Duc Ferdinand III acquit ce tableau en 4819, du comte César Bianchetti de Bologne].

PONTE (Leandro), dit il Bassano, né à Bassano en 4558; mort à Venise en 4623 (Ecole Vénitienne).

## 177. Scène Champêtre.

H. m. o, 50. - L. m. o, 71. - Toile, fig. ent.

Dans une plaine où s'élevent des collines et des arbres, on voit une jeune femme occupée à donner à boire dans un gobelet à son enfant assis sur une pierre, tandis qu'une vieille femme agenouillée puise dans un chaudron une jatte de lait. Un peu derrière, un berger porte un panier à son bras. Plus en arrière, des génisses et deux agneaux qui mangent dans un bassin; et un petit chien couché.

RENI (Guido).

## 178. Cléopâtre.

H. m. 1, 22. - L. m. 0, 96. - Toile, dem. fig.

Elle a les yeux levés au ciel; un ruban dans les cheveux, la gorge découverte, le bras appuyé sur des coussins, et tient à la main un aspic qu'elle approche de son sein. Elle retient sa tunique blanche avec sa main gauche. Un manteau jaune tombe de ses épaules. Derrière elle, un rideau violet. Sur le devant du tableau, un corbeille de figues, placée sur une table recouverte d'un tapis.

[Voici une lettre, trouvée dans les archives de l'ancienne secrétairie, qui a rapport à ce tableau. Elle est écrite de Bologne, en date du 4 Janvier 4640, par le marquis Ferdinand Cospi au cardinal Léopold. « J'envoie a « V. A. la Cléopâtre faite par Guido Reni qui s'excuse « humblement auprès de V. A., de ce qu'il n'a pas pu la « terminer plus promptement, tout en assurant cependant « V. A., que c'est le premier tableau, hors quelques ou- « vrages sans importance, qui soit sorti de son atelier de- « puis que V. A. lui a fait cette commande. Il dit qu'il « désire bien vivement que cette œuvre satisfasse pleine-

« ment V. A., car il v a employé toutes les connaissances « qu'il a dans son art, et négligé d'autres travaux com-« mandés par des princes et par le pape lui-même, tels « que son grand tableau, auquel il n'a pas touché, pour « servir V. A. qui pourra se convaincre par elle-même « que le tableau que je vous envoie a été retouché plus « d'une fois pour le conduire à bien. En me l'apportant « hier, il me dit - Si cette peinture restait encore dix « ans ici, j'y travaillerais toujours, car je n'en ai ja-« mais été pleinement satisfait. - Il ne m'a pas été pos-« sible d'obtenir de lui, ni de son intendant, de savoir « combien il veut de ce tableau. Enfin je me décidai à « donner ordre à une banque pour qu'on payât à son « intendant ce qu'il demanderait; je lui dis que la banque « était prévenue, et qu'il pouvait y envoyer prendre la « somme qui lui conviendrait; que tels étaient les ordres « de V. A. Il me répondit qu'il ne voulait absolument « pas en agir ainsi, et il me pria d'écrire a V. A. qu'il « ne serait jamais mieux récompensé qu'en sachant que « son œuvre est du goût de V.A., et sans imperfections, « y ayant mis, comme je le repète, tous ses soins: que, « du reste si V. A. voulait absolument le payer, qu'elle lui « envoye ce qu'elle jugera que mérite l'œuvre, et rien de « plus: désirant, s'il devait être rémunéré, l'être seulement « pour sa peine. - Ce sont là ses propres paroles; et mal-« gré ma prière, il ne m'a jamais été possible de l'amener « à recevoir aucun argent ».

Une autres lettre, signée Soldani, écrite au cardinal, dans le mois suivant, porte que le tableau de la Cléopatre

fut payé 150 écus].

LUCIANI (Sebastiano), dit fra Sebastiano dal piombo; né à Venise en 4485; mort à Rome en 4547 (Ecole Vénitienne).

## 179. Martyre de Sainte Agathe.

H. m. 1, 31. - L. m. 1, 75. - Bois, demi fig.

Quintianus, préteur en Sicile, s'éprit d'amour pour la noble jeune fille, disciple zélée de la doctrine du Christ. Ne pouvant la réduire à satisfaire ses honteux désirs, il essaya d'ébranler sa foi, en la soumettant à d'horribles tortures; mais il ne put parvenir à vaincre son courage. – La Sainte est représentée les bras liés derrière le dos, à moitié dépouillée de ses vêtements, entre deux boureaux qui lui déchirent le sein avec des tenailles. Quintianus est

devant elle, fatigué, de sa constance, et s'appuyant sur un banc couvert d'une draperie rouge. – Derrière lui, plusieurs soldats. Plus au fond, un fourneau ardent où rougissent des instruments destinés à d'autres supplices. Sur le devant du tableau, sur un balcon de pierre, un coutelas. – Signé « SEBASTIANUS VENETUS FACIEBAT. ROME M. D. XX. ».

[Vasari rapporte: « Sébastien fit pour le cardinal « d'Aragon, un tableau d'une très-belle Sainte Agathe, « nue, et martyrisée aux seins, qui fit une merveille. « Ce tableau est aujourdhui dans la garde-robe de mon-« seigneur Guidobaldo, duc d'Urbin, et il n'est nullement « inférieur à beaucoup d'autres qui y sont, de la main « de Raphaël, de Titien et d'autres grands artistes ». - La succession de la Granduchesse Victoire de la Rovère fit passer ce tableau dans la Galerie Pitti].

BIGORDI (Michele), dit Michele di Ridolfo; florissait en 4568, mort à 75 ans (Ecole Fiorentine).

180. Sainte Famille.

H. m. 1, 15. - L. m. 0, 85. - Bois, dem. fig.

Jésus enfant, embrasse le petit Saint Jean, qui tient à la main une croix à laquelle est enroulée une banderole. Le Vierge assise, tenant un livre, contemple les deux enfants, un de ses genoux appuyé à un rocher, la main posé sur l'épaule de son divin fils. Derrière, Saint Joseph, un livre à la main. Au fond, une colline avec un village.

ROSA (Salvatore).

181. Un poëte.

H.m. 0, 72. - L.m. 0, 86. - Toile, dem. fig.

Vu de face et absorbé dans la méditation, il a la barbe les moustaches et les cheveux bruns; il est couronné de lauriers et enveloppé dans un manteau de couleur sembre. Il s'appuie de son bras gauche, sur un socle en pierre, la tête posée dans ses mains. Plusieurs livres sont posés sur le socle. CARRUCCI (Jacopo) dit IL PONTORMO.

## 182. Martyre des 40 Saints couronnés.

H. m. o, 64. - L. m. o, 70. - Bois, fig. ent.

Au sommet d'une montagne, un homme baptise la foule qui l'entoure; et au dessus volent trois petits anges. Plus en avant, un groupe de soldats, dont un tient une banniere, et les autres jouent de divers instruments. A leur suite, plusieurs cavaliers qui frappent les martyrs à coups de lance, et des soldats à pieds qui en tuent d'autres avec leurs poignards. — Au second plan, plusieurs groupes de martyrs, les mains attachées derrière le dos, s'acheminent vers le lieu du supplice. Le tyran, sur un siége placé sur des gradins, donne des ordres à une garde qui porte à la main un panier plein de cordes et d'outils. Au fond à gauche, des martyrs crucifiés, et d'autres étendus par terre et garrottés.

La quatrième paroi est ornée de deux grandes glaces, au dessous des quelles sont placées deux tables en brocatelle d'Espagne, ayant pour eutourage une bande en mosaïque de marbre noir, de jaune de Sienne, et de rouge antique. Une troisième table de pierre de touche, complète l'ameublement de cette salle.

#### SALLE DE L'ILIADE.

#### PEINTE PAR LUIGI SABATELLI.

Sur la voûte, est représenté Jupiter au milieu de l'Olympe, et commandant aux Dieux rassemblés autour de son trône, de ne prendre aucune part aux différents des Grecs et des Troyens. Au dessus des nuages, apparait l'Aurore précédée de la Rosée et suivie d'un génie avant-coureur du soleil, portant un flambeau. On a voit près du trône, Junon, sur un siège d'or, indignée des ordres que donne en ce moment Jupiter. Iris, à côté de la Déesse, prête à lui obéir. A la gauche de Jupiter, Pluton assis, et à ses côtés Proserpine; puis Apollon, Diane et Vesta. Au dessus de ce groupe, Esculape, Hercule et Hébée. A la droite de Jupiter, Ganimede, Minerve, Mercure et Neptune, ce dernier assis aux pieds du trône : audessous d'eux, Vulcan et Vénus qui se tourne vers Mars et tient entre ses bras Cupidon, Derrière, les trois Grâces, Bachus et Morphée. La figure du fleuve, personnifie le Xante: et le dieu Pan la nature. En face de ces deux figures, Cères, la Terre qui tient deux enfants l'un blanc et l'autre noir. Entre la Terre et Hercule, l'Océan : plus haut, Thétis, confiante dans la fortune d'Achille. Au dessous du trône de Jupiter, le Destin entouré par les Parques, portant l'urne des destinées.

Huit lunettes sont disposées sous les arcs de la voûte. Commençant par celle qui est audessus de la porte qui donne accès à la salle, Junon y est représentée s'habillant assistée par des nymphes et des génies, et par Iris qui la couronne. Dans la lunette qui vient après, à droite, Junon se présentant à Vénus qui détache sa ceinture, Cupidon entr'elles deux, et des Génies et les Grâces. Dans la troisième lunette, Junon éveillant Morphée dont les songes se dissipent dans l'air; Harpocrate

qui fuit épouvanté; la Paresse assise au pied du lit, et à la droite, l'Oisiveté qui joue avec ses doigts, en s'appuyant contre un porc. Dans la quatrième, Junon devant Jupiter, sur le mont Ida; le dieu est suivi de Morphée métamorhosé en hibou perché sur un vieux tronc. Dans la cinquième, à droite du spectateur, Neptune sortant de la mer, pour aller ranimer les Grecs, tandis que Ajax avant soulevé un quartier de roche, le lance sur Hector. Dans la sixième, Jupiter quittant son lit de nuages, où repose encore Junon, à celle-ci reproche les désordres survenus sur la terre. Dans l'avant dernière lunette, Hector porté par ses capitaines hors du camp, après le coup que lui a porté Ajax; Apollon près de lui, lui rendant les forces qu'il a perdues. Cette lunette a été peinte par François fils de Louis Sabatelli. Enfin dans la huitième, Hector qui avant saisi avec la main gauche une des barques grecques, coupe avec son epée la lance d'Ajax, tandisque les soldats trovens mettent le feu aux autres vaisseaux ennemis.

L'architecture de cette salle est de J. Cacialli; les ornements en stuc doré, ont été exécutés par V. Marinelli; et les médaillons par L. Pampaloni et D. Bernardini.

#### PREMIÈRE PAROI.

AMERIGHI ou MORIGI (Michel Angiolo), dit IL CARA-VAGGIO; peintre et graveur; ne à Caravaggio, près de Milan, en 4569; mort à Port'Ercole, en 4609 (Ecole Lombarde).

#### 183. L'amour endormi.

H. m. o, 70. - L m. 1, 01. - Toile, fig. ent.

Le Dieu repose endormi, la tête appuyé sur son carquoi, et tient encore à sa main une flêche et l'arc. Un paysage occupe le fond du tableau. VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea del Sarto.

184. Son portrait.

H. m. 1, 03. - L. m. 0, 75. - Bois, dem. fig.

L'artiste s'est peint presque de face. Il a les cheveux longs, et porte un bonnet noir et un vêtement de la même couleur. Ses mains sont posées à sa ceinture, et dans l'une il tient ses gants.

BARBARELLI (Giorgio), dit il Giorgione.

185. Un concert.

H. m. 1, 08. - L. m. 1, 22. - Toile, dem. fig.

La figure principale, vêtue d'un habit monastique, est assise devant un clavecin, la main sur les touches. A côté, est un homme chauve, couvert d'un camaïl noir, et d'un rochet blanc, tenant dans une de ses mains un luth, et s'appuyant de l'autre sur l'épaule de son voisin. De l'autre côté, un jeune homme vêtu à l'espagnole, portant les cheveux longs, la tête couverte d'une toque à plumes blanches.

[Pendant longtemps, on a voulu reconnaitre dans ces figures, Calvin, Luther et Melanchton dont on peut voir les portraits dans la Galerie des Offices; portraits d'après lesquels on jugera du peu de consistance d'une telle supposition. D'ailleurs quand Giorgione mourut, Calvin pouvait avoir à peine 41 ans. Ce tableau, que Ridolfi cite comme un des chefs d'œuvre du maitre, fut la propriété de Paolo del Sera].

CALIARI (Paolo), dit Paolo Veronese.

186. Baptême du Christ.

H. m. 1, 95. - L. m. 1, 32. - Toile, fig. ent.

Jésus Christ agenouillé, sur une des rives du Jourdain, les bras croisés sur la poitrine, reçoit le baptême des mains de Saint Jean qui couvert d'une peau, la main gauche appuyée au tronc d'un arbre, verse l'eau sur la tête du Sauveur. Trois anges sont en contemplation. Celui qui est vu de dos, est agenouillé tenant un linge blanc. L'Esprit Saint, sous la forme d'une colombe, apparaît dans une gloire entre les ombrages épais qui servent de fond au tableau.

- PULZONE (Scipione), dit Scipion Gaetano; né à Gaète en 4552, mort en 4593 (Ecole Romaine).
- 187. Portrait d'Eléonore fille de François I. et de Médicis, et femme de Vincent I. et Duc de Mantoue.

H. m. o, 84. - L. o, 65. - Toile, dem. fig.

Vue de trois-quarts, un diadème sur la tête, elle porte un grand col, relevé, en dentelles, et une robe noire brodée. Elle tient à la main une chaine d'or. - Une tenture rouge dans le fond.

ROSA (Salvatore).

188. Son portrait.

H.m. 0, 73. - L. m. o, 60. - Toile, dem. fig.

Le peintre s'est representé de trois-quarts, les cheveux en disordre, et sans barbe; il porte un grand col rabattu, et un vêtement bleu; il tient une palette à la main.

[Salvator, redoutant la colère du vice-roi de Naples s'enfuit à Rome. Il y habitait depuis quatre ans, lorsque le Grand-Duc l'appela à Florence, où il demeura neufans, partageant son temps entre la peinture, la musique et la poésie. Il retourna à Rome, où il mourut].

CARRACCI (Ecole des).

189. Portrait d'homme.

H. m. o, 65. - L. m o, 48. - Toile, dem. fig.

Il est représenté presque de face, les cheveux courts, les moustaches et la royale. Il a un col bas, et porte un vêtement noir.

SUSTERMANS (Justus).

### 190. Portrait du fils de Fréderic III, de Danemark.

H. m. 0, 71. - L. m. 0, 53. - Toile, dem. fig.

Vu presque de face, avec les cheveux longs, il porte un grand col rabattu, et est couvert d'une armure, pardessus laquelle est passée en sautoir une écharpe blanche et bleue.

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea DEL SARTO.

## 191. Assomption de la Vierge.

H. m. 3, 62. - L. m. 2, o6. - Bois, forme cintrée, fig. ent.

La Vierge, sur les nuages, est environnée par des anges dans diverses attitudes. Dans le bas, autour du sépulcre vide sont réunis les douze apôtres, dans differentes poses; deux d'entr'eux sont agenouillés.

[ Vasari rapporte : « Lorsque Barthélémy Panciatichi « le vieux, trafiquait en France; désireux de laisser un « souvenir de lui à Lyon, il donna ordre à Baccio d'Agno-« lo de commander à André un tableau, pour le lui en-« voyer, dans cette ville, ajoutant qu'il voulait pour sujet « une Assomption de Notre Dame avec les Apôtres auprès « du sépulcre. André avait presque terminé son tableau, a quand le bois se fendit, et s'ouvrit à plusieurs reprises. « L'artiste mourut sans le finir, l'ayant plusieurs fois « abandonné et repris. Barthélémy Panciatichi le jeune « plaça le tableau chez lui , comme une œuvre vraiment « digne de louanges , autant à cause de la beauté des figu-« res des Apôtres, que pour la Notre Dame qui est en-« tourée par un chœur des Cherubins debouts, et soute-« nue et portée par d'autres Anges dans des poses pleines « d'une grâce singulière. André s'est représenté lui-même « dans un des Apôtres. Ce tableau est maintenant dans a la villa des Baroncelli près de Fiorence, dans une cha-« pelle élevée par Pierre Salviati près de sa villa ». Le Grand-Duc Pierre Léopold en fit l'acquisition l.

PULZONE (Scipione), dit Scipion Gaetano.

192. Portrait de Marie de Médicis, reine de France.

H. m. o, 80. - L. m. o, 61. - Toile, dem. fig.

Elle est représentée de face, les cheveux relevés, avec un grand col brodé. Elle porte deux colliers l'un de perles, autour de son cou, et l'autre d'or surpendu sur sa poitrine, et retenu par un joyau en or. – Au fond une tenture rouge.

[Marie, fille du Grand-Duc François 1.er et de Jeanne d'Autriche, naquit le 26 Avril 4575, épousa à 25 ans Henri IV roi de France, et donna le jour à Louis XIII. A la mort de son mari, elle se fit nommer régente par le parlement. Quelques grands du royaume, aidés du cardinal du Richelieu, la firent exiler à Blois par son fils, puis renfermer au château de Compiègne d'où elle s'enfuit, pour se réfugier en Flàndre, ensuite en Angleterre, et enfin en Allemagne. Elle y choisit pour résidence Cologne où elle mourut agée de 69 ans].

CARRACCI (Ecole des).

193. Portrait d'homme.

H. m. o, 64. - L. m. o, 47. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, avec les cheveux courts, la barbe et les moustaches noires, il est vêtu de noir, et tient d'une main un vase qu'il montre de l'autre.

BORDONE (Paris).

194. Saint Georges.

H. m. o, 58. - L. m. o, 47. - Bois, dem. fig.

Vu de face, la barbe et les cheveux courts, il est recouvert d'une cuirasse, et tient levé l'index de sa main droite gantée de fer. Il porte une lance RAIBOLINI (Giacomo), dit IL FRANCIA.

195. Portrait d'homme.

H. m. o, 69. - L. m. o, 52. - Bois, dem. fig.

Vu de face, sans barbe, et les cheveux longs, il porte un berret noir et un vêtement de même couleur à doublure à carreaux. Par l'ouverture du balcon, on aperçoit le paysage.

CALIARI (Paolo), dit Paolo VERONESE.

196. S. Benoit et autres Saints.

H. m. 1, 97. - L. m. 1, 35. - Toile, fig. ent.

Le Saint est debout sur des dégrés sur l'un des quels on lit: ORA PRO NOBIS PATER BENED. MDLXXII. Revêtu de l'habit pontifical, il tient la crosse dans sa main gauche. A ses côtés sont ses deux premiers disciples Maur et Placide. En avant plusieurs vierges agenouillées, parmi lesquelles, Sainte Scholastique ayant à ses pieds une colombe. En haut, dans une sorte de gloire, on voit le mariage de Sainte Catherine.

RENI (Guido).

197, La Charité.

H. m. 1, 07. - L. m. 0, 91. - Toile, forme ovale, dem. fig.

Elle est assise, le sein découvert, et la partie inférieure du corps enveloppée dans un manteau. Trois enfants l'entourent. L'un d'eux, est suspendu à sa mamelle, l'autre debout sur ses genoux, s'approche pour l'embrasser; et le troisième la tient par son vêtement.

[Ce tableau est cité par Malvasia, dans le tome premier de la Felsina Pittrice].

VELAZQUEZ (Don Diego Rodriguez de Silva, y); né à Seveille le 6 Juin 1599; mort à Madrid, le 7 Août 1660 (Ecole Espagnole).

#### 198. Portrait d'homme.

H. m. 1, 14. - L. m. o, 86. - Toile, dem fig.

Vu presque de face, avec des cheveux, des moustaches et une royale noirs, il porte un costume italien du 46.<sup>me</sup> siècle, il est enveloppé en partie dans un grand manteau. Une de ses mains s'appuie sur sa hanche, l'autre repose sur la garde de son épée.

GRANACCI (Francesco); ne à Florence en 1477; mort en 1544 (Ecole Florentine).

#### 199. Sainte Famille.

H.m. o, 85. - L.m.o, 85. - Bois, forme ronde, dem. fig.

La Vierge assise, caresse son fils qui repose sur ses genoux, et tient un petit livre à la main. Le petit Saint Jean, auprès du groupe, portant une croix. Au fond, par une ouverture, on voit un paysage.

#### DEUXIÈME PAROI.

VECELLIO (Tiziano).

## 200. Portrait de Philippe II, roi d'Espagne.

H. m. 1, 85. - L. m. o, 91. - Toile, fig. ent.

Il est debout, tourné presque de trois-quarts, la barbe, les moustaches, et les cheveux blonds, portant un vêtement d'étoffe brodée, un maillot blanc, haut dechausses à crevés, et un pardessus garni de fourrures. Une épée pend à son côté. Il tient ses gants dans sa main gauche, et dans l'autre la garde d'un poignard. A son cou pend une chaine d'or, à laquelle est suspendue une décoration.

[Philippe II monta sur le trône le 47 Janvier 4556, après la brusque abdication de son père, et mourut le 43 Septembre 4598, agé de 74 ans. Titien fit plusieurs fois son portrait. Vasari rapporte, dans la vie de ce peintre, qu'il fit don de ce tableau à Cosme I. er en même temps que du portrait de Charles quint].

#### VECELLIO (Tiziano).

# 201. Portrait du Cardinal Hippolyte de Médicis, en costume hongrois.

H. m. 1, 38. - L. m. 1, o6. - Toile, dem. fig.

Il est vu de trois-quarts, tourné à gauche, la tête couverte d'une toque rouge ornée de plumes et d'une boucle. Il porte une tunique en velours cramoisi, serrée autour du corps par une ceinture. Il tient d'une main un sabre, et de l'autre un bâton de commandement.

(Au tableau 449, nous avons déjà donné une notice sur ce personnage. Lorsqu'il fut nommé légat du pape, près de l'Empereur, il déposa l'habit de cardinal, pour prendre l'habit militaire. Ce fut alors que ce portrait fut exécuté. Vasari rapporte que « Charles quint revenant à « Bologne avec l'armée hongroise, pour entrer en pour

α parler avec le Pape, voulut de nouveau faire faire son α portrait par Titien qui exécuta aussi celui d'Hippolyte

« en habit hongrois »].

### BILIVERTI (Giovanni).

# 202. L'ange refusant les présents de Tobie.

H. m. 1, 75. - L. m. 1, 47. - Toile, fig. ent.

Le jeune Tobie, à genoux, retient l'ange par son manteau, et lui présente une chaine d'or et un collier de perles, qu'il a tirées d'un vase placé à terre devant lui. Le vieux Tobie appuie une de ses mains sur l'épaule de l'ange, et tient dans l'autre main un sac d'argent. L'ange a une main sur son cœur, et fait de l'autre un geste de refus. Derrière, on voit la jeune épouse qui parle avec sa belle mère et la servante. On lit sur le sac que tient le vieillard: « G. B. 4612 ».

[Le Baldinucci rapporte: « Biliverti exécuta pour « Giov. Cerretani, sénateur florentin, une histoire de To- « bie, qui passe pour une de ses meilleures œuvres ». Ce tableau fut achete par le Grand-Duc Léopold II, au peintre Fidel Acciai, moyennant 250 sequins].

#### SUSTERMANS (Justus).

# 203. Portrait d'Eléonore Gonzague, femme de l'empereur Ferdinand II.

H. m. o, 65. - L. m. o, 50 - Toile, dem. fig.

Vue de face, elle porte un grand col relevé et plissé, et un vêtement noir orné de pierres précieuses.

[Fille da Vincent II, duc de Mantoue, elle épousa en secondes noces Ferdinand II d'Autriche. Sustermans exécuta son portrait pendant qu'on négociait son mariage, portrait qui fut envoyé a Vienne, et y obtint de tellès louanges, que l'empereur écrivit à sa sœur Marie Madeleine, veuve de Cosme II, pour qu'elle lui envoyât son peintre favori. Sustermans se rendit auprès de l'empereur, fit son portrait, un second de l'impératrice et celui des enfants du premier lit. Le portrait qui nous occupe, est une répétition de celui qui fut exécuté pour l'empereur].

#### BRONZINO (Angiolo).

# 204. Portrait de Bianca Cappello.

H. m. o. 44 - L. m. o. 56, - Bois, dem. fig.

Vue de face, elle a un voile sur la tête, un collier de perles, et porte un riche vêtement, avec une grande collerette ouverte sur la poitrine.

[ On croit que c'est là le portrait de cette femme, célèbre par sa beauté et par ses aventures, qui couverte de mépris par la république de Vénise, puis honorée du titre de fille chérie, fut à Florence estimée de son vivant, et critiquée après sa mort. Les historiens parlèrent beaucoup d'elle. Enfin elle mourut le 45 Octobre 4587 à Poggio à Cajano, peu d'heures après son époux François de Médicis, Grand-Duc de Toscane]. PULZONE (Scipione), dit Scipion Gaetano.

#### 205. Portrait d'une Princesse.

H. m. o, 47. - L. m. o, 58. - Toile, dem. fig.

Elle est représentée de trois-quarts, avec un grand col en dentelles, un collier de perles, et une robe de soie violette brodée d'or. Dans le fond du tableau on lit: « SCIPIO FACE 4595 ».

BRONZINO (Angiolo).

# 206. Portrait de François I.er de Médicis.

H. m. o, 55. - L. m. o, 59. - Bois, dem. fig.

Vu de trois-quarts, les cheveux courts, la barbe et les moustaches noires, il porte un petit col blanc rabattu, un vêtement rouge et une pelisse. On lit dans le champ: « FRANCISCUS MED. FLOR. ET SENAR. PRINC.

[François, fils du duc Cosme I, naquit le 25 Mars 1541. La Galerie de Florence, l'Académie de la Crusca, et la manufacture de mossïques en pierres dûres furent l'objet de sa sollicitude et reçurent des preuves de sa magnificence, il encouragea les arts et les lettres, et mourut à Poggio à Cajano le 45 Octobre 4587].

VINCI (Leonardo da).

# 207. Portrait d'un Orfèvre.

H. m. o, 44. - L. m. o, 33. - Bois, dem. fig.

Vu de trois-quarts, avec les cheveux longs et la tête couverte d'un bonnet, il observe un bijou qu'il tient dans la main. Fond de paysage. BARTOLOMMEO (Fra del Fattorino), dit fra Bartolom-MEO DELLA PORTA.

# 208. La Vierge sur un trône et quelques Saints.

H. m. 3, 50. - L. m. 2, 67. - Bois, fig. ent.

La Vierge est assise sur un trône, surmonté d'un baldaquin dont les tentures sont soutenues par des Anges. Autour du trône, plusieurs Saints contemplent le mariage de Sainte Catherine que l'on voit agenouillée devant l'enfant Jésus. Sur le premier plan, à droite, Sainte Georges armé porte un étendard; à gauche, Saint Barthélemy tient un livre et un couteau. Sur les marches du trône sont assis deux petits anges, dont l'un joue du luth et l'autre du violon.

[Vasari, en parlant du tableau fut porté en France (maintenant au Musée du Louvre) dit: « Ensuite frère Bar« thélemy en peignit un autre ( et c'est celui qui fait
« l'objet de la notice) à Saint Marc, dans lequel il plaça
« un grand nombre de figures ». En 4690, ce tableau fut
transporté de l'église de Saint Marc, dans l'appartement
du prince Ferdinand de Médicis, fils de Cosme III, qui
en fit faire une copie par Anton Dom. Gabbiani, qu'il
donna aux religieux. Dans l'inventaire des peintures du
couvent de Saint Marc cette copie fut évaluée à 400 ducats].

#### SUSTERMANS (Justus).

# 209. Portrait de l'empereur Ferdinand II.

H. m. o, 63. - L. m. o, 50. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, avec le cheveux courts, les moustaches et la royale; il porte un grand col plissé, un habit brodé, et une chaine d'or à laquelle est surpendue une décoration.

[Ferdinand d'Autriche naquit en 4578, fut élu en 4619, et régna 48 ans continuellement occupé dans la guerre de trente ans. Demeuré veuf après la mort de Marianne de Bavière qui lui avait donné quatre enfants, il épousa en seconde noces Eléonore fille du duc de Mantoue Vincent II].

PULZONE (Scipione) dit Scipion Gaetano.

# 210. Portrait d'une princesse.

H. m. o, 49. - L. m. o, 38. - Bois, dem. fig.

Vue presque de face, les cheveux bruns, elle a une grand collerette brodée qui s'ouvre sur la poitrine, et un collier de perles. Son vêtement est orné de broderies.

PULZONE (Scipione) dit Scipion GAETANO.

# 211. Portrait d'une princesse.

H. m. o, 48. - L. m. o, 58. - Toile, dem. fig.

Vue presque de face elle porte un collier de perles, un grand col relevé à plis, et un vêtement de soie violette brodé d'or.

BRONZINO (Angiolo).

# 212. Portrait de Grand-Duc Cosme I. er de Médicis.

H. m. o, 57. - L. m. o, 44. - Bois, dem. fig.

Vu presque de face, avec barbe et moustaches brunes, il porte le cheveux courts. Son col est rabattu, et son pardessus brodé est garni de fourrure.

[Cosme I.et, fil de Jean de Médicis dit des Bandes Noires, et de Marie Salviati, naquit le 44 Juin 4349. Il fut le premier Grand-Duc de Toscane, et il n'était agé que de 48 ans quand il monta sur le trône. Fondateur de l'académie de Florence, il rouvrit les universités de Pise et de Sienne. On lui doit la formation de la Galerie de Florence, et les arts et les lettres eurent en lui un puissant protecteur l.

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

213. Moïse.

H. m. o, 58. - L. m. o, 29. - Toile, dem fig.

Le front chauve, les cheveux tombant jusque sur les épaules, la barbe longue, le prophète regarde en haut. De son front sortent deux rayons.

BAROCCIO (Federigo) ou FIORI D'URBINO.

214. Copie de la Madonne de Saint Jérôme du Corrége.

H: m. 2, 06. - L. m. 1, 43. - Toile, fig. ent.

La Vierge assise sur un tertre, au pied d'un arbre tient son divin fils dans ses bras. Près d'elle, Saint Jérôme, debout et demi-nu, un livre dans une main, un papier dans l'autre, près de lui un lion. Derrière, le Saint, un ange qui montre le livre ouvert. Du côté opposé, la Madeleine, qui prend le pied du Sauveur pour le baiser. Derrière elle un Ange qui tient un vase de parfum. Au fond deux arbres; à l'un d'eux est fixée une tente, des montagnes; et un peu en avant quelques habitations.

[L'original est à la Galerie de Parme, Corrége le peignit en 4523 pour une dame de la famille Borgonzi].

VECELLIO (Tiziano).

215. Portrait d'homme.

H. m. 1, 76. - L. m. 1, 12. - Toile, fig. ent.

Vu de trois-quarts; les cheveux courts, la barbe et les moustaches brunes, il porte un juste au corps noir garni de fourrures, et pardessus, un manteau court, et un maillot de couleur sombre. Fond d'architecture, avec un bas-relief.

[Vasari dans sa description des œuvres du Titien . s'exprime ainsi : « L'an 4544, il fit le portrait de Don Diego

« da Mendoza (alors embassadeur de Charles Quint à Vé-« nise), en pieds, de très-belle exécution ». On croit que c'est du tableau ci dessus, que Vasari veut parler].

CALIARI (Paolo), dit PAOLO VERONESE.

216. Portrait de Daniel Barbaro.

H. m 1, 57. - L. m, 1, 09. - Toile, demi fig.

Vu de face, il a les cheveux courts, les moustaches et la barbe longues et grisonnantes il porte un vêtement noir, et un pardessus doublé, d'hermine qu'il retient d'une main, tandis qu'il a dans l'autre un mouchoir. - Fond d'architecture.

[Daniel naquit à Vénise le 8 Février 4543, d'une illustre maison. Il alla étudier à l'université de Padoue les mathématiques et la botanique. Entré dans la magistrature de son pays, il fut envoyé en 4548, comme ambassadeur auprès du roi d'Angleterre Edouard VI. – Il remplissait encore cette charge quand Jules III le nomma coadjuteur d'Aquilée. Il assista au concile de Trente, et s'y montra un des plus zélés défenseurs de l'Eglise. Il mourut à Vénise le 42 Avril 4570. – On a de lui diverses traductions d'auteurs latins, et deux ouvrages intitulés l'un la pratique de la perspective, l'autre la predica de' sogni; ce dernier ouvrage édité sous le nom de Padre Hypneo].

#### TROISIÈME PAROI.

DOLCI (Carlo), dit Carlin Dolci.

217. Saint Jean Evangeliste.

H. m. o, 95. - L. m. o, 79. - Toile, forme octangulaire, dem. fig.

Les yeux tournés vers le ciel, il tient d'une main un livre qu'il pose sur les genoux, et de l'autre une plume. Il est enveloppé d'un manteau rouge.

[Ce tableau a été fait une autre fois par le peintre, Voyez n.º 397].

ROSA (Salvatore).

218. Guerrier.

H. m. 1, 35. - L. m. 0, 99. - Toile, dem. fig.

Vu de face, avec des cheveux longs et incultes, il porte une armure et appuie la main gauche sur son épée, tandis qu'il indique avec la droite le paysage qu'on découvre au delà du balcon, au dessous du quel est un bas-relief.

VANNUCCI (Piero), dit IL PERUGINO.

219. Adoration de l'enfant Jésus.

H. m. o, 86. - L. m. o, 86. - Bois, fig. ent.

Au milieu d'un paysage, la Vierge à genoux, et les mains jointes, est en adoration devant le divin enfant représenté nu, assis sur un sac, et soutenu par un ange agenouillé derrière lui. Du côté opposé, et plus en arrière, le petit saint Jean à genoux adore le Saveur.

CARACCI (Annibale).

220. Jésus dans les nuages, et plusieurs Saints.

H. m. 1, 93. - L. m. 1, 43. - Toile, fig. ent.

Le Rédempteur au milieu de nuages, les bras ouverts a près de lui deux petits anges qui soutiennent son manteau; puis Saint Pierre et Saint Jean l'Evangéliste. - Sur la terre, et au dessous de l'apparition, à droite, Sainte Marie Madeleine agenouillée et Saint Ermenegild martyr. - A gauche, Saint Edouard, roi d'Angleterre, qui pose la main sur l'épaule du cardinal Farnèse dont la demi-figure, apparait sur le devant du tableau, les mains jointes et en adoration. Derrière, un estropié qui marche accroupi. Au fond un paysage et la coupole de Saint Pierre de Rome.

TIZIANO (Ecole de).

# 221. Portrait de Constance Bentivoglio.

H. m. o, 76. - L. m. o, 65. - Bois, dem. fig.

Vue de trois-quarts, coiffée d'un turban; elle porte une chemisette jaune plissée; elle tient d'une main un éventail de plumes, et s'appuie de l'autre sur un balcon de pierre.

[Constance, fille d'Hercule Bentivoglio, valeureux capitaine des florentins, et de Barbara Torelli, épousa en 4540, Laurent Strozzi de Ferrara. – D'après l'inscription qui est au fond du tableau, on apprend par l'époque (4520) à la quelle il fut peint, que Constance n'appartenait plus à la famille Strozzi, ayant épousé Philippe Tornielli de Novare].

BARBARELLI (Giorgio), dit GIORGIONE.

# 222. Portrait de femme.

H. m. o, 72. - L. m. o, 57. - Toile, dem. fig.

Représentée de trois-quarts, le sein découvert, elle porte un vêtement à raies qu'elle soutient, avec une de ses mains gantées.

HOLBEIN (Hans) LE JEUNE, peintre, graveur et architecte; né à Augsbourg en 4498, mort à Londres en 4544 (Ecole Allemande).

#### 223. Portrait d'homme.

H. m. o, 75. - L. m. o, 88. - Bois, dem. fig.

Vu de face, sans barbe, la tête couverte d'un berret, il porte un vêtement de soie, tient ses gants dans une main, et montre de l'autre des papiers numérotés, posés devant lui sur un banc. BIGORDI (Ridolfo), dit il Ghirlandaio; né à Florence en 1482; vivait encore en 1534. - Vasari dit qu'il mourut à l'âge de 75 ans (Ecole Florentine).

# 224. Portrait de femme.

H. m. o, 62. - L. m. o, 48. - Bois, dem. fig.

Vue presque de face, elle porte un costume florentin de l'époque. – On lit dans le champ. MD. VIIII.

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea Del Sarto.

# 225 L'Assomption de la Vierge.

H. m. 3, 72. - L. m. 2, 14. - Bois, forme cintrée, fig. ent.

La Vierge assise sur des nuages, les mains jointes, est entourée par des anges dont deux d'entre eux soutiennent son manteau, et un troisième, lui sert de support. En bas, autour du sepulcre les apôtres dans diverses attitudes regardent au ciel. Sur le devant une Sainte et S. Nicolas de Bari, agenouillès.

[Ce tableau, autrefois dans l'église de Saint Antoine del Poggio à Cortone, fut transporté à Florence le 3 Octobre 4639, sur la demande qu'en fit Ferdinand II, au Bailly Cosme Passerini, qui la céda volontiers au Grand-Duc, cession qui fit murmurer la population de Cortone].

TINELLI (chev. Tiberio); né à Vénise en 4586, mort en 4638 (Ecole Vénitienne).

#### 226. Portrait d'homme.

H. m. o, 76. - L. m. o, 61. - Toile, dem. fig.

Vu de face avec moustaches et royale; il porte un grand col relevé à gros plis, et un juste au corps vert à larges manches cramoisies. On aperçoit la garde de son épée. DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

# 227. Sainte Marguerite.

H. m. o, 71. - L. m. 1, 56. - Toile, dem. fig.

Ce tableau parait être un portrait. Vue de troisquarts, avec les cheveux frisés; cette figure a la gorge à découvert, et tient à la main une croix. Elle a le reste du corps enveloppé dans un manteau violet. On lit sur le chassis « S. 4664. 41 di Agosto Principlayo ».

VECELLIO (Tiziano).

228. Le Sauveur.

H. m. o, 78. - L. m. o, 55. - Bois, dem. fig.

Vu presque de profil, la barbe et les cheveux longs, Jésus porte la tunique rouge et le manteau bleu, sur lequel disparait tout le bras gauche, laissant à découvert une partie du bras droit et la main. Au fond des montagnes et arbustes, avec ciel nuageux.

[La succession de Victoire de la Rovère, apporta

ce tableau à Pitti].

ANONYME.

229. Portrait de femme.

H. m. o, 66. - L. m. o, 52. - Bois, dem. fig.

Vue de trois-quarts en costume florentin de 46. me siècle; elle porte un filet, et son cou est orné d'une longue chaine d'or. Une de ses mains dont les doigts sont chargés de bagues est au dessous de sa poitrine; de l'autre elle tient ses gants. Ce tableau est connu sous le nom de la donna gravida.

[ Ce tableau est attribué à Raphaël ].

- MAZZOLI (Francesco), dit il Parmigianino; peintre et graveur; né à Parme le 14 Janvier 1503; mort le 24 Août 1540 à Casalmaggiore (Ecole Lombarde).
- 230. La Madonna avec des anges, dite la Vierge au long Cou.

H. m. 2, 14. - L. m. 1, 33. - Bois, fig. ent.

Vasari racconte que l'artiste exécuta ce tableau pour l'église de Sainte Marie des Servites de Parme, « notre Dame avec son fils endormi dans ses bras; « et d'un côté des anges dont l'un porte une urne de « cristal renfermant une croix sur laquelle notre « Dame fixe son regard. Cette œuvre resta inache- « vée car le peintre n'en fut jamais satisfait, bien « qu'elle soit genéralement louée à cause de la « manière pleine de grâce et de beauté qu'on re- « marque ».

Au fond une figure debout, tient un papyrus. Derrière un temple en ruines. Sur des degrés, on lit: « FATO PRÆYENTUS F. MAZZOLI PARMENSIS ABSOL-

VERE NEQUIVIT ».

[Le père Irenée Affò, Bottari et Lanzi, citent ce tableau comme étant une des meilleures œuvres du Par-

Dans un recueil de lettres conservées dans la Galerie des statues, on a trouvé que ce tableau était dans l'église des frères Servites à Parme, et que le comte Annibal Ranucci de Bologne proposa au cardinal Léopold des Médicis d'en faire l'acquisition, le 24 Mai 4674, ajoutant que les frères en demandaient 300 doppie, mais qu'il espérait l'obtenir à moins].

- LANFRANCHI ou LANFRANCO (chev. Giovanni), né à Parme en 4580; ou en 4582; mort le 29 Novembre 4647 (Ecole Lombarde).
- 231. Assomption de la Vierge.

H. m. o, 91. - L. m. 1, 16. - Toile, fig. ent.

La Vierge au milieu des nuages s'élève vers le ciel; un petit ange soutient un pan de son manteau, et trois autres qui posent sur des nuages, tiennent un livre ouvert et chantent. Du côté opposé un ange joue d'un istrument.

SUSTERMANS (Justus).

232. Sainte Famille.

H. m. 1, 11. - L. m. 0, 87. - Toile, dem. fig.

Sous les traits de Victoire de la Rovère et de son fils (qui fut plus tard Cosme III de Médicis), le peintre a représenté la Vierge Marie, montrant à lire à l'Enfant Jésus. Saint Joseph qui se tient derrière, observant la Mère et l'Enfant, est le portrait du maestro di camera de la Grande-Duchesse.

[Voyez au N.º 416, la notice sur cette princesse. Dans un ancien inventaire on lit que ce tableau vint entre les mains de Cosme III à titre legale du Sérénissime prince François son frère].

CARRUCCI (Iacopo), dit il Pontormo.

233. Saint Antoine.

H. m. o, 78. - L. m. o, 69. - Toile, dem. fig.

Vu de face, le front chauve, et une longue barbe blanche, il tient d'une main un papyrus où l'on lit: « Es Dei esto litate vict. », et de l'autre porte un bâton noueux.

#### QUATRIÈME PAROL.

BARBIERI (Giovan Francesco), dit il Guercino.

234. La chaste Susanne.

H. m. 0, 94. - L. m. 1, 15. - Toile, fig. ent.

Elle est assise sur les degrés d'un bain; en partie couverte d'une draperie blanche dont un des veillards saisit un pan, tandis que l'autre, appuyé à une fontaine s'empare du bras de la jeune femme. Au fond, paysage. RUBENS (Peter Paul).

235. Sainte Famille.

H m. 1, 55. - L. m. 1, 19 - Toile, fig. ent.

La Vierge assise par terre, tient sur ses genoux son fils qui quitte le sein de sa mère, et se retourne pour caresser l'agneau sur lequel est monté le petit Saint Jean, soutenu par Sainte Elisabeth. A terre une croix de roseau; au fond un paysage vu entre les colonnes.

PONTE (Francesco), dit IL BASSANO.

236. Le Sauveur chez Marthe.

H. m. o, 81. - L. m. 1, 15. - Toile, fig. ent.

A droite, sur le seuil d'une maison, se tiennent deux apôtres et le Christ aux pieds duquel la Madeleine est agenouillée, tandis que Marthe s'incline humblement. Lazare assis à une table servie. Près du fourneau allumé, une servante occupée à quelqu'ouvrage de cuisine. Sur le devant, dans le coin du tableau, du côté du Sauveur, un homme qui arrange des poissons dans un panier, ayant près de lui un chien et un chat. Cà et là épars, des utensiles de cuisine, et des poulets pendus à la muraille. Au fond, paysage, où l'on distingue une femme qui puise de l'eau.

ROSSO DEL ROSSO, ou ROSSO ROSSI, dit IL ROSSO FIO-RENTINO, peintre et architecte; né à Florence en 4496; mort à Paris en 4544 (Ecole Florentine).

237. La Vierge sur un trône et plusieurs Saints.

H. m. 5, 48. - L. m. 2, 57. - Bois, fig. ent.

Assise sur un trône placé dans une niche, la Vierge est entourée de neuf Saints; à droite sont Saint Pierre, Saint Paul et deux autres, dont l'un porte un étendard; à gauche, Saint Sébastien deminu, debout sur un gradin. Devant la Vierge, Saint Bernard à genoux; un peu derrière, Saint Augustin, Saint Jacques et un autre Saint. Au premier plan, Sainte Catherine agenouillée, tenant un livre. A terre un cimeterre et une roue brisée. Fond d'architecture, d'ordre dorique.

[Lanzi et Vasari font mention de ce tableau que le Rosso exécuta pour la chapelle de la famille Dei, à S. Spirito de Florence, où il fut mis à la place de celui que Raphael laissa inachevé, maintenant à Pitti sous le N.º 465].

On voit encore dans cette sale, quatre tables, dont deux en albâtre cotognino oriental, avec un encadrement de lapislazuli et une large bordure en marbre vert, dit paonazzo de Flandre; la troisième en granit oriental, et la quatrième en jaspe de Barga. Sur ces tables sont posés des vases de marbre noir antique enrichis d'ornements en bronze doré et d'argent. Au centre de la salle, on remarque un vase de porcelaine de la manufacture de Sévres dont Napoléon I. er fit présent à Marie-Louise duchesse de Lucques.

### CHAMBRE DITE DE LA STUFA.

Pierre de Cortone peignit à fresque, sur les quatre parois de cette chambre, en sujets allégoriques, les quatre âges de l'homme, dont les compositions sont dûes à Michel-Ange Buonarroti le jeune.

L'âge d'or est représenté par deux groupes de jeunes gens des deux sexes et par des enfants dans des attitudes diverses. Au milieu, un des enfants, caressant familièrement un Lion. Pour emblème de l'âge d'argent, de jeunes pâtres, sont occupés à traire des troupeaux et à presser le raisin; des jeunes femmes portant des gerbes et une flûte. Sur le premier plan, une femme couchée, ayant sur ses genoux, des céréales et des fruits. Pour figurer l'âge d'airain, des soldats devant le dictateur venant prendre leur part du batin. Au premier plan des rois barbares enchainés; et devant eux, leurs riches dépouilles. D'autres soldats, dans la quatrième paroi, symbolisent l'âge de fer; ils envahissent un temple, dévastent les autels, saisissent des femmes par les cheveux pour leur arracher leurs joyaux, et massacrent un vieillard.

En 4622, Matteo Roselli peignit sur la voûte quatre vertus. Dans huit lunettes les principaux Royaumes personnifiés, la voûte est ornée de stucs dorés.

On voit dans cette salle deux statues, Caïn et Abel, duees au sculpteur Jean Dupré de Sienne, et coulées en bronze par Clement Papi, et quatre statues antiques en marbre placées dans des niches près des fenêtres. On remarque une belle colonne de porphyre vert, surmontée d'un vase de porcelaine, où est peint Napoléon I.er, enfin deux tables de jaspe de Corse encadrées de bois oriental pétrifié, et ornées de vases et fleurs en mosaïque de Florence.

## CHAMBRE DE L'EDUCATION DE JUPITER.

#### PEINTE PAR CATANI.

Au milieu de la voûte est représentée l'éducation de Jupiter, et autour, sont peints des sujets ayant rapport à celui du milieu. Dans le fond sont des ornements en grisaille.

#### PREMIÈRE PAROI.

ANONYME.

238. Portrait d'homme.

H. m. o. 83. - L. m. o. 71. - Bois, dem. fig.

Vu de face les cheveux courts et sans barbe, il porte un petit col rabattu. Debout devant une table, il tient dans une main un médaillon, et dans l'autre le couvercle de l'écrin.

CALIARI (Carlo) dit CARLETTO; ne à Verone en 4572; mort en 4596 (Ecole Vénitienne).

239. La Vierge et l'enfant Jésus.

H. m. o, 61 - L. m. o, 44. - Bois, dem. fig.

La Vierge tient sur ses genoux son fils auquel elle sourit. L'enfant Jésus a un bouquet dans sa main. PENNI (Luca); né à Florence; mort âgé de 40 ans (On ignore l'année de sa naissance et celle de sa mort (Ecole Romaine).

### 240. Sainte Famille.

H. m. o, .35 - L. m. o, 28. - Bois, fig. ent.

La Vierge tient assis sur ses genoux l'enfant Jésus qui donne l'anneau à Sainte Catherine, aux pieds de laquelle est une roue garnie de dents de fer. Derrière, Saint Joseph appuie son menton sur sa main; du côté opposé un enfant soulève une tenture. Plus en arrière, un entrecolonnement.

CLOVIO (Don Giulio); ne en Croatie en 1498; mort en 1578 (Ecole Romaine).

# 241. Déposition de la Croix.

H. m. o, 36. - L. m. o, 26. - Parchemin, fig. ent.

La Vierge en pleurs supporte le corps inanimé de son divin fils. A gauche, Sainte Marie Madeleine à genoux. Derrière elle, Nicodème. Du côté opposé Saint Jean agenouillé sur une pierre sur laquelle on lit « Julius Macedo fa ». Dans le fond s'élève la croix. Sur le devant, sont les instruments de la passion.

PULIGO (Domenico).

#### 242. Sainte Famille.

H. m. 1, 07. - L. m. 0, 86. - Bois, dem. fig.

La Vierge, vue de profil, tient sur ses genoux son fils à qui elle donné le sein. Plus en arrière, est le petit Saint Jean, couvert en partie d'une peau de chamois, tenant dans une main la croix, et dans l'autre une banderole avec l'inscription. Au fond, une tente. VELAZQUEZ (don Diego Rodriguez de Sylva y).

# 243. Portrait de Philippe IV, roi d'Espagne.

H. m. 1, 26. - L. m. o, 91. - Toile, fig. ent.

Le roi, sur un andaloux dont il tient les rênes, est presque de profil, avec les moustaches et la royale. Portant un chapeau orné de plumes, il est recouvert d'une armure avec une echarpe en sautoir. Au fond, paysage.

[ Après son premier voyage en Italie, Velazquez reçut l'ordre d'envoyer ce tableau à l'ambassadeur d'Espagne à Florence, pour qu'il servit de modèle à Tacca pour l'éxécution d'une statue équestre de Philippe IV, destinée à orner Buen Retiro. – Dans le vie de Tacca, Baldinucci fait mention de ce portrait, mais il attribue à Rubens].

PORBUS (Franz).

# 244. Portrait de jeune homme.

H. m. o, 85. - L. m. o, 65. - Toile, dem. fig.

Vu de face, les cheveux longs, avec de petites moustaches blondes, et une barbe naissante; il porte un grand col relevé à gros plis, un habit et un manteau noirs d'au sort une main nue. L'autre main gantée s'appuie sur sa banche.

#### ANONYME.

# 245. Portrait de femme, dit la Voilée.

H. m. o, 82. - L. m. o, 60. - Toile, dem. fig.

Vue de trois-quarts, elle est vêtue d'une robe à larges manches en soie blanche rayées de yaune. Elle port un collier. De sa tête tombe un voile et appuie une main à son sein.

TISIO (Benvenuto), dit IL GAROFOLO.

#### 246. Une bohémienne.

H. m. o, 23. - L. m. o, 18. - Bois, dem. fig.

Vue de face, la tête enveloppée par une draperie bleue, le front et le cou ornés de chaines d'or et de bijoux, elle porte une tunique blanche et un manteau rouge à doublure verte. L'arrangement particulier de la draperie dont elle est coiffée, et le reste de son accoutrement ont fait donner à cette figure le nom de la ZINGARELLA.

#### RAFFAELLO (Ecole de).

### 247. Sainte Famille.

H. m. o, 55. - L. m. o, 25. - Bois, dem. fig.

L'enfant Jésus assis sur des coussins et soutenu par la Vierge, tourne le feuillet d'un livre que celle-ci tient à la main, et fixe son regard sur les yeux de sa mère. Plus en arrière, Saint Joseph contemple le groupe, les mains appuyées sur un bâton.

[Selon quelques uns, ce tableau serait l'œuvre de Giov. Franc. Penni, dit il Fattore].

ROBUSTI (Jacopo), dit il Tintoretto.

# 248. Déposition de la Croix.

H. m. o, 94. - L. m. 1, 19. - Toile, fig. ent.

Le corps du Sauveur est posé sur les genoux de la Sainte Vierge, qui s'évanouit entre les bras d'une des Maries. Joseph d'Arimathie soutient le Christ. Du côté opposé Nicodème en contemplation. Plus en arrière on voit une des trois Maries. Dans le fond la croix au milieu d'un paysage aride. CARRUCCI (Jacopo), dit il Pontormo.

#### 249. Portrait d'homme.

H. m. o, 50. - L. m. o, 58. - Bois, dem. fig.

Vu de profil, et sans barbe, il porte un berret noir et un vêtement de même couleur.

PONTE (Francesco), dit il Bassano.

# 250. Portrait de jeune homme.

H. m. o, 21. - L. m. o, 18. - Bois, dem. fig.

Vu de trois-quarts, il a les cheveux courts. Il porte un grand col relevé à plis, et un juste au corps brodé.

BAROCCIO (Federigo) ou FIORI D'UBBINO.

# 251. Tête d'Ange.

H. m. o, 36. - L. m. o, 18. - Bois.

Il est de profil, avec de longs cheveux blonds.
[Il fut exécuté comme étude pour le tableau de l'Annonciation de nôtre Dame de Lorette].

HOLBEIN (Manière de).

# 252. Portrait de Claude de Loraine, duc de Guise.

H. m. o, 19. - L. m. o, 17. - Bois, dem. fig.

Vu de face, portant barbe et moustaches, coiffé d'une toque noire ornée de plumes; sa main sort de dessous son manteau. Sur le fond on lit: « CLAVDE DE LOREINE, DVC DE GVYSE ».

[ Claude, fils de Rénée de Loraine, quitta son pays et offrit ses services à Louis XII roi de France, qui lui confia d'importantes missions. Il combattit à Marignan où il se couvrit de gloire, et fut fait duc de Guise. Il mourut en 4550 l.

CORREGGIO (Manière du).

253. La Crêche.

H. m. o, 31. - L. m. o, 23. - Toile, fig. ent.

L'Enfant Jésus est couché sur un lange. Autour de lui se tiennent la Vierge, Saint Joseph et deux anges. Du côté opposé on voit un berger; et dans le haut plusieurs anges.

#### DEUXIÈME PAROL

PALMA (Jacopo), dit il Vecchio.

254. Sainte Famille.

H. m. o, 92. - L. m. 1, 30. - Bois, fig. ent.

Dans un paysage et près d'un temple, on voit la Vierge assise sur les marches, tenant son fils debout sur ses genoux. Le petit Saint Jean, soutenu par sa mère, offre une croix à l'Enfant Jésus. Derrière Saint Jean, un agneau. En avant, à gauche, Saint Joseph-endormi appuyé sur les dégrés.

HELST (Bartholomeus Van-der); né à Harlem, en 4604 ou selon d'autres en 4613; mort à Amsterdam en 4670 (Ecole Holandais).

255. Portrait d'homme.

H. m. 1, 27. - L. m. o, 90. - Toile, dem. fig.

Vu persque de face, le front chauve, portant moustaches et royale presque blanches; il a un col rabattu, et un vêtement noir et pardessus un manteau à l'espagnole. Sa main droite s'appuie sur une table; dans l'autre il tient son chapeau et ses gants.

BARTOLOMMEO (Fra, del Fattorino) dit Fra Barto-LOMMEO DELLA PORTA.

256. Sainte Famille.

H. m. o, 97. - L. m. o, 91. - Bois, fig. ent.

La Vierge, vue de profil, tient sur ses genoux l'enfant Jésus qui embrasse le petit Saint Jean incliné devant lui, couvert d'une peau, et portant la croix de roseau et des fleurs. Une tasse est sospendue à sa ceinture. Derrière lui est Saint Elisabeth. Du côté opposé, appuyé contre un sac, est Saint Joseph, un bâton à la main. Au fond une tente sur laquelle est un cartel avec ces môts: « Mater Dei ».

BORDONE (Paris).

257. La Sybille révelant à Auguste le mystère de l'Incarnation.

H. m. 1, 04. - L. m. 1, 23. - Toile, dem. fig.

Auguste, de profil lève les yeux du côté où la Sybille lui montre la Vierge Marie portant son divin Fils. Derrière, sont deux soldats dont l'un porte une enseigne romaine. Devant la Sybille est un autel allumé où est posée le couronne de l'empereur.

TINELLI (chev. Tiberio).

258. Portrait d' homme.

H.m. 1, 33. - L. m. 1, 05. - Toile, dem. fig.

Représenté presque de face, les cheveux longs et gris, portant moustache et royale; il a un habit et un manteau noirs, avec un grand col blanc rabattu et brodé. Son bras droit s'appuie sur un balcon. Au fond, paysage.

#### TROISIÈME PAROL

CORREGGIO (Copie du).

259. Tête du Sauveur.

H. m. o, 39. - L. m. o, 34. - Cuivre.

Vu de face, les chevex à la nazaréenne, il a la tête couronnée d'èpines.

PORBUS (Maniere du).

260. Portrait de femme.

H. m. o, 21. - L. m. o, 18. - Bois.

Elle est vue de trois-quarts ; avec un grand col relevé à plis , vétue de noir et coiffée d'un bonnet.

BAROCCIO (Federigo) ou Fior d'Urbino.

261. Tête de l'Annonciation.

H. m. o, 36. - L. m. o, 27. - Bois.

Vue de trois-quarts, avec les cheveux blonds; elle fait pendant à la tête d'ange n.º 251.

[Cette étude servit pour le tableau de l'Annonciation exécuté pour nôtre Dame de Lorette].

HOLBEIN (Manière de ).

262. Portrait d'Henri II roi de France.

H. m. o, 51. - L. m. o, 23. - Bois, dem. fig.

Vu de trois-quarts, tourné à droite, avec barbe noire, coiffé d'une toque ornée d'une plume blanche et enrichie de perles, il a un col brodé et un vêtement noir à raies d'or. Une chaine pend sur la poitrine, et une décoration y est suspendue.

On pense que cette œuvre est de François Clouet,

surnommé Janet ].

BRONZINO (Ecole du).

263. Christ en Croix.

H. m. o. 28. - L. m. o. 18 - Pierre de touche, fig. ent.

Le Christ crucifié, la tête penchée, rend le dernier soupir, et indique le ciel avec sa main gauche clouée à la croix; tandisqu'il bénit de l'autre.

ROBUSTI (Iacopo), dit il Tintoretto.

264. La Résurrection du Christ.

H. m. o, 94. - L. m. 1, 22. - Toile, fig. ent.

Jésus Christ sort victorieux du sépulcre, tenant d'une main une bannière blanche, et de l'autre un pan du linceul qui le couvre. Des soldats placés à la garde du tombeau, éblouis, sont renversés tandisque d'autres abandonnant leurs armes prennent la fuite. Au fond des tentes de soldats.

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea DEL SARTO.

265. Saint Jean Baptiste.

H. m. o, 90. - L. m. o, 66. - Bois, dem. fig.

Vu de face, en partie couvert d'une peau retenue au cou par un lien, avec un manteau rouge, qui l'enveloppe à moitié, il a dans sa main gauche appuyée à un rocher un cartel, et dans l'autre une tasse. Sur le devant, une croix de roseau. Au fond un roc.

[ Vasari s'exprime ainsi: « De retour à Florence, « André fit dans un tableau, une demi-figure nue de « Saint Jean Baptiste, de toute beauté, elle lui fut « commandée par Jean-Marie Benintendi, lequel en fit « don au Duc Cosme ». Et plus Join; « Il fit donc

- « un tableau de Saint Jean Baptiste demi-nu, pour l'en-« voyer au grand-maitre de France, a fin que celui-ci
- « s'employat à le faire rentrer en grâce auprès du roi. « Mais, quoiqu'il en fut, il n'envoya pas ce tableau en
- « France; car il le vendit au magnifique Octavien de Mé-« dicis qui l'estima fort tant qu'il vécut ».

Le tableau, que nous avons sous les yeux, peut bien

être un des deux dont parle Vasari].

## VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea del Sarto.

# 266. La Vierge avec l'Enfant Jésus.

H. m. o, 88. - L. m. o, 65. - Bois, dem. fig.

La Vierge, vue de profil, assise sur un gradin, a sur ses genoux l'enfant Jésus, qui pose une main sur le sein, et l'autre sur l'épaule de sa mère. Au fond, tenture verte.

[Ce tableau, provisoirement dans le cabinet de M. l'Inspecteur, a été enlevé pour y substituer celui de la Madonne dite du Grand-Duc].

#### CALIARI (Paolo), dit PAOLO VERONESE.

## 267. Portrait d'enfant.

H.m. 0, 19. - L.m. 0, 20. - Bois, forme ronde, dem. fig.

Il est vu de trois-quarts, les cheveux longs et bouclés; il porte un petit col blanc rabattu et un vêtement blanc.

## CALIARI (Paolo), dit PAOLO VERONESE.

# 268. Portrait d'enfant.

H. m. o, 19. - L. m. o, 20. - Bois, forme ronde, dem. fig.

Il est presque de face, avec les cheveux courts, un petit col blanc rabattu. Il est habillé de même couleur. CALIARI (Paolo), dit Paolo veronese.

# 269. La présentation au temple.

H. m. 1, 16. - L. m. 1, 58. - Toile, fig. ent.

La Vierge Marie agenouillée présente le divin Enfant au Grand Prêtre qu'assistent deux lévites. Un peu en arrière, Saint Joseph porte un cierge allumé. A droite, est une figure à genoux tenant un écrit; derrière cette figure, un autel avec deux vases.

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

# 270. Martyre de Saint André.

H. m. 1, 23. - L. m. o, 99. - Toile, fig. ent.

Sur une élévation, plusieurs bourreaux sont occupés aux apprêts du supplice; l'un d'eux dépouille le Saint de ses vêtements. L'apôtre agenouillé se tourne vers le ciel d'où descend un rayon divin. A droite, un Centurion et plusieurs soldats avec armes et bannière. Dans le fond, des ruines, et le peuple en foule. A terre, une pioche et une bêche. Dans le bas du tableau, on lit: « 4646, CAROLUS DOLCUS FACT ».

[Carlin Dolci traita trois fois ce motif. Sous les traits du Centurion, il fit le portrait de Raphaël Ximenes son condisciple. Un de ces trois tableaux fut exécuté pour le marquis Charles Gerini. (Voyez Baldinucci); et c'est celui que nous avons sous les yeux et qui fut acquis avec d'autres par Ferdinand III, des descendants du Marquis].

#### ANONYME.

#### 271. Saint Sébastien.

H.m.o, 88. - L.m.o, 61. - Toile, dem. fig.

Le Saint demi-nu, les yeux levés au ciel, est attachés à un arbre, les mains liées derrière le dos. SUSTERMANS (Justus).

# 272. Portrait du prince Mathias de Médicis.

H. m. o, 72. - L. m. o, 58. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, les cheveux châtains avec moustaches et royale, il porte un col brodé rabattu, une cuirasse de fer et un manteau de soie bleu. Il tient dans sa droite, le bâton de commandement. Au fond, une tente: au delà, paysage.

[Dernier fils de Cosme II, ayant embrassé par goût le métier des armes, il s'enrola dans l'armée impériale du prince Wallestein, avec son frère François. Plus tard il fit la guerre au pontife Urbain VIII pour le compte de son frère le Grand-Duc Ferdinand II. Après la paix, il fut nommé gouverneur de Sienne et mourut le 4.er Octobre 4667].

#### ANONYME.

# 273. Portrait de femme.

H. m. o, 21. - L. o, 16. - Cuivre, dem. fig.

Elle est vue de trois-quarts; avec les cheveux roux, un col blanc, un collier de perles, et un vêtement brun à raies.

#### ANONYME.

## 274. Portrait d'homme.

H. m. o, 21. - L. m. o, 18. - Bois, dem. fig.

Représenté de trois-quarts, avec les cheveux courts, il porte un col rabattu, et un vêtement noir. Au fond une tenture verte.

#### QUATRIÈME PAROL

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

275. Saint Charles Borromée.

H. m. o, 92. - L. m. o, 76. - Toile, forme octangulaire, dem. fig.

Le Saint, vu de trois-quarts, revêtu d'un camail rouge et d'un rochet brodé, tient d'une main un Crucifix et de l'autre le bonnet de cardinal.

[ Baldinucci rapporte : « L'artiste avait peint très habilement sur deux toiles octangulaires, pour le sérénissime cardinal Charles, un Saint Charles Borromée et un Saint Nicolas de Tolentino, qui passèrent au sérénissime Grand-Duc Cosme III] ».

MANCINI (Bartolommeo); ne à Florence; florissait vers 1680 (Ecole Florentine).

276. Saint Henri de Bavière et Sainte Cunégonde sa femme.

H. m. o, 96. - L. m. o, 79. - Toile, forme octangulaire, dem. fig.

Ces deux Saints sont revêtus de leurs manteaux et de leurs couronnes. Le Saint à un lys dans la main, lève les yeux au ciel. La Sainte, les yeux baissés, étend la main vers le lys, symbole d'innocence.

Ce tableau fut long temps attribué à Carlo Dolci, mais ayant été descendu, pour en faire une copie, on put y lire: « Mancini, F. 4629 ».

Henri de Bavière, plus tard Empereur, mena une vie si édifiante, qu'il mérita le surnom de Pieux. Il épousa Cunégonde dont la conduite fut aussi exemplaire que celle de son mari].

BRONZINO (Angiolo).

# 277. Portrait de Lucrèce de Médicis fille de Cosme 1.er

H. m. o, 24. - L. m. o, 18. - Cuivre, dem. fig.

Vue presque de face, les cheveux entrelacés de perles et de pierres précieuses, elle à un col relevé, et un vêtement brodé. Elle tient à la main un joyau, et dans l'autre un globe qui pose sur une table.

[Lucrèce, née deux ans avant Don Garzias son frère, fut fiancée encore enfant à Fabiano del Monte, neveu de Jules III. Celui-ci étant mort, son père la maria à Alphonse II, duc de Ferrare en Février 4560; elle mourut le 21 Avril de l'année suivante].

## ALBANI (Francesco), dit L'ALBANO.

# 278. L'ange qui délivre Saint Pierre de la prison.

H. m. o, 22. - L. m. o, 22. - Cuivre, forme ronde, fig. ent.

L'ange prenant Saint Pierre par la main, lui indique le passage ouvert. Sur les marches du seuil, gissent les gardes endormis. Au fond, un temple éclairé par la lune.

BRONZINO (Angiolo).

## 279. Portrait de Don Garzias de Médicis.

H. m. o, 25. - L. m. o, 19. - Bois, dem. fig.

Vu de face, il porte un petit col brodé rabattu, et un vêtement rouge. Il tient dans la gauche un arc, et repose sa droite sur sa hanche.

[Fils de Cosme I.er de Médicis, il mourut encore jeune].

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

280. Saint François Xavier.

H. m. o, 95. - L. m. o, 80. - Toile, forme octangulaire, dem. fig.

Le Saint, les yeux levés au ciel, et la tête ceinte d'une auréole, est vêtu en pélerin. Il porte le bourdon, et semble ouvrir son vêtement sur sa poitrine. Un chapelet pend à sa ceinture.

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

281. Saint Nicolas de Tolentino.

H. m. o, 92. - L. m. o, 76. - Toile, forme octangulaire, dem. fig.

Ce Saint appartient à l'ordre des Augustins; son surnom lui vient du lieu de sa naissance. Les yeux levés au ciel, il a dans la main droite un livre et un lys. Une auréole mystique brille sur son sein et des étoiles sont éparses sur ses vêtements.

[Ce tableau fut exécuté pour le cardinal Jean-Charles].

VAN DYCK (Ecole de).

282. La Sainte Vierge, l'enfant Jésus et une Sainte.

H. m. 0, 21. - L. m. 0, 16. - Cuivre, dem. fig.

La Vierge assise tient son divin Fils sur ses genoux. Derrière elle, une Sainte une palme dans la main. Fond de paysage.

ANONYME.

283. Portrait de jeune fille.

H. m. o, 25. - L. m. o, 16. - Bois, dem. fig.

Vue de trois-quarts, elle a les cheveux blonds, est vêtue de rouge, une chaine d'or au cou. Au fond tenture verte.

ABAK (Johan), ou van Aken, peintre et graveur; né à Cologne en 4566; mort à Munich dans un âge avancé (Ecole Flamande).

### 284. Sainte Famille.

H. m. o, 28. - L. m. o, 23. - Toile, dem. fig.

La Vierge tient dans ses bras l'Enfant Jésus. Derrière, Saint Joseph, un bâton à la main.

On voit aussi dans cette salle une table de noir antique avec des incrustations en pierres dures.

Dans le couloir qui méne à la chambre voisine, s'ouvre une cabinet dit *chambre du bain*; le pavé en est de marbres de diverses couleurs; la voûte est soutenue par quatre colonnes de vert antique. Les ornements en stuc furent éxécutés par Marinelli, et les figures par Pampaloni, Cacialli en fut par l'architecte. Les quatre statues en marbre, représentant les Néréïdes sont l'œuvre d'Insom et de Buongiovanni. Les tablettes avec pieds dorés sont de bois oriental pétrifié.

#### CHAMBRE D'ULYSSE.

#### PEINTE PAR MARTELLINI.

Au milieu du plafond est representé le retour d'Ulysse à Ithaque. Dans les angles sont quatre figures imitant le marbre. Les ornemens sont en grisaille.

#### PREMIÈRE PAROL

PAGANI (Gregorio); né à Florence en 4558; mort dans cette ville en 4605 (Ecole Florentine).

285. Portrait d'homme.

H. m. o, 64. - L. m. o, 54. - Toile, dem. fig.

Il est vu presque de face, sans barbe, avec les cheveux longs, et vêtu de noir.

[Un ancien inventaire dit « Jeune homme de la famille Caraffa »].

CURRADI (chev. Francesco).

286. Sainte Catherine.

H. m. o, 55. - L. m. o, 42. - Toile, dem. fig.

La Sainte est représentée de face, avec les cheveux longs, et une couronne sur la tête. Dans le bas du tableau, une roue hérissée de pointes de fer.

TITO (Santi di), peintre et architecte; né au Bourg Saint Sepoulcre (Toscane) en 4538; mort en 4603 (Ecole Florentine).

#### 287. Portrait d'homme.

H. m. o, 55. - L. m. o, 38. - Bois, dem. fig.

Il est représenté de trois-quarts, avec les cheveux courts, sans barbe, et portant un col relevé à gros plis.

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

## 288. Le Christ au Jardin des Oliviers.

H. m. o, 70. - L. m. o, 50. - Bois, fig. ent.

Au milieu des ténêbres un ange environné d'une lueur céleste, apparait agenouillé sur un nuage, portant la croix et le calice. Jésus est à genoux, la tête inclinée tenant les bras croisés sur sa poitrine. Au fond, paysage.

[ Dans la vie de Carlin Dolci, Baldinucci parle d'une composition semblable que ce peintre fit pour Francesco Quaratesi. On ne sait comment ce tableau vint à faire

partie de la Galerie].

LIGOZZI (Iacopo); né à Vérone en 4543; mort en 4627 (Ecole Vénitienne).

# 289. La Vierge et l'Enfant Jésus apparaissant à Saint François.

H. m. 2, 54. - L. m. 1, 72. - Toile, fig. ent.

Le Saint agenouillé reçoit dans ses bras le divin Enfant que lui présente la Vierge Marie entourée des cherubins. Au fond, paysage alpestre avec quelques moines qui vont à leur couvent. CARDI (Lodovico), dit il Cigoli.

290. Saint François.

H. m. o, 39. - L. m. o, 30. - Cuivre, fig. ent.

Le Saint à genoux, s'appuie à un rocher sur lequel sont placés un livre, un crucifix et une tête de mort. Au fond, paysage.

ALLORI (Alessandro), dit il Bronzino; né à Florence le 3 Mai 4535; mort dans cette ville, le 22 Septembre 4607 (Ecole Florentine).

291. Prédication de Saint Jean Baptiste.

H. m. o, 39. - L. m. o, 47. - Cuivre, fig. ent.

Saint Jean, debout sous un palmier prêche la multitude. Il porte une croix dans sa main; un agneau repose à ses pieds. Les Scribes et les Phariséens sont parmi ceux qui l'écoutent. Au fond, paysage où l'on découvre, dans le lointain Jésus accompagné de deux apôtres.

ANDREA (Ecole d').

292. L'Archange et Tobie.

H. m. o, 41. - L. m. o, 27. - Bois, fig. ent.

L'Archange Raphaël, portant un pain, guide le jeune Tobie qui tient à sa main un poisson. Un petit chien les accompagne. Au fond, paysage.

ALLORI (Cristofano), dit il Bronzino.

293. Portrait du Duc de Parme Edouard I.er

H. m. o, 65. - L. m. o, 53. - Toile, dem. fig.

Il est vu de face, avec moustaches et royale. Il a un col rabattu; il porte une chaine d'or à laquelle pend une décoration. Sur son manteau est brodé une croix; il tient ses gants dans sa main droite.

ANDREA (Scuola di).

## 294. Sainte Famille.

H. m. o, 62. - L. m. o, 50. - Bois, dem. fig.

La Vierge assise, son fils sur ses genoux, le soutient d'une main, et porte de l'autre un livre. Par l'ouverture du balcon on voit le paysage.

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

#### 295. Sainte Lucie.

H. m. o, 53. - L. m. o, 41. - Toile, forme ovale, dem. fig.

La Sainte, les yeux levés au ciel, a les cheveux dénoués qui retômbent sur ses épaules. Son cou decouvert laisse voir une blessure.

PORBUS (Franz le jeune).

#### 296. Portrait d'homme.

H. m. o, 46. - L. m. o, 36. - Bois, dem. fig.

Vu de trois-quarts, les cheveux courts, et sans barbe, il porte un col relevé et est vêtu de noir.

BORDONE (Paris).

# 297. Portrait du pape Paul III.

H. m. 1, 39. - L. m. o, 86. - Bois, dem. fig.

Le souverain pontife est représenté de face, la barbe et les cheveux blancs. Il porte le camaïl rouge et l'habit blanc; et est assis dans un grand fauteuil.

[ Paul III Farnèse succéda à Clément VII, en 4534. Il régna dans des temps difficiles, lorsque les turcs étaient menaçants. Durant les rivalités de François I. et de Charles Quint, et lorsque surgissait la réforme].

SUSTERMANS (Justus).

298. Portrait de Marguerite fille de Cosme II de Médicis, femme d'Edouard I.er Duc de Parme.

H m. o, 65. - L. m. o, 50. - Toile, dem. fig.

Vue presque de face, les cheveux noirs et bouclés, un collier au cou, elle porte un vêtement noir reconvert d'un voile.

ECOLE LOMBARDE.

299. Sainte famille.

H. m. o, 57. - L. m. o, 45. - Bois, dem. fig.

La Vierge assise tient sur ses genoux son fils auquel Saint Jean apporte un oiseau.

ROSA (Salvatore).

300. Portrait d'un vieillard.

H. m. o, 53. -- L. m. o, 40. -- Toile, forme ovale, dem. fig.

Il est presque de face, avec les cheveux courts, les moustaches et la royale.

CARDI (Lodovico), dit il Cigoli.

301. Portrait d'homme.

H. m. o, 51. - L. m. o, 40. - Toile, dem. fig.

Vu presque de face, avec les moustaches noires et les cheveux courts, un col blanc rabattu, il porte un habit et un manteau noirs. DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

## 302. La Vierge et l'Enfant Jésus.

H. m. 1, 41. - L. m. 1, 23. - Toile, fig. ent.

La Vierge assise sur un banc de pierre tient sur ses genoux son Fils qui essaye ses premiers pas en s'appuyant au sein de sa mère.

CARDI (Lodovico), dit il Cigoli.

### 303. La Cène d'Emaüs.

H. m. o, 71. - L. m. o, 57. - Toile, fig. ent.

Le Sauveur assis à table avec deux de ses disciples, bénit le pain. Des serviteurs apportent des plats, d'autres versent à boire. Par le balcon ouvert on distingue le paysage.

SCHIDONE ou SCHEDONE (Bartolommeo); në à Modène vers 4580; mort en 4605 (Ecole Lombarde).

#### 304. Sainte Famille.

H. m. o, 64. - L. m. o, 47. - Bois, fig. ent.

La Vierge assise, tient son Fils sur son sein. Derrière, Saint Joseph en contemplation, appuyé à une ruine. Du côté opposé, Saint Jean assis par terre. En haut deux petites anges qui soutiennent des rideaux. Au fond, paysage.

#### DEUXIÈME PAROL.

ALLORI (Cristofano), dit il Bronzino.

305. Saint Jean dans le désert.

H. m. 1, 58. - L. m. 1, 17. - Toile, fig. ent.

Saint Jean, assis sur un rocher, regarde le ciel. Il est recouvert d'une peau et d'un manteau rouge; et tient une tasse dans sa main. Au fond, paysage.

[Baldinucci rapporte que ce tableau appartint au cardinal Jean-Charles de Médicis].

ROSA (Salvatore).

306. Paysage.

H. m. 1, 00. - L. m. 1, 26. - Toile.

A droite rochers sur lesquels est construit un château; au fond à gauche, des montagnes; sur le devant, les ruines d'un pont, sur lequel on voit l'écusson des Médicis. Plusieurs figures à pied et à cheval, sur la route et sur le pont.

VANNUCCHI (Andrea), dit Andrea del Sarto.

307. La Vierge, l'Enfant Jésus et des Saints.

H. m. 2, 09. - L. m. 1, 76. - Bois, fig. ent.

La Vierge, assise sur des nuages, porte l'Enfant Jésus. A droite, debout, Saint Laurent et un autre Saint (Paul Hermite ou Saint Hilarion); à gauche, Saint Sébastien, et plus en arrière Saint Roch. Sur le devant, Saint Jean Baptiste et Sainte Marie Madeleine à genoux. Au fond, têtes de chérubins.

[Ce tableau était autrefois dans une Eglise de religieuses hors du château de Gambassi. Vasari, dans la vie d'André, écrit: « De retour à Florence, André travailla,

« pour Becaccio Bicchierajo de Gambassi, son intime ami, à « un tableau avec une Notre Dame dans les airs ». Suit la description, qui est conforme à celle que nous venons de donner ].

CRESPI (Giuseppe Maria), dit Lo Spagnuolo.

308. Portrait d'un Vieillard.

H. m. 0, 41. - L. m. 0, 26. - Toile, dem. fig.

Il est vu de trois-quarts, avec la barbe et les cheveux blancs.

SCHIDONE (Manière du).

309. Sainte Famille.

H. m. o, 39. - L. m. o, 38. - Bois, dem. fig.

La Vierge assise a sur ses genoux son Fils qui donne d'une main la bénédiction, et tient dans l'autre un oiseau. Derrière le groupe, deux Saints; l'un vêtu en religieux, un crucifix à la main, l'autre Saint André, portant une croix.

ANONYME.

310. Portrait d'homme.

H. m. o, 58. - L. m. o, 24. - Toile.

Tourné de trois-quarts, il à les cheveux rabattus sur le front, et la barbe noire.

VECELLIO (Tiziano).

311. Portrait de Charles Quint.

H.m. 1, 55. - L. m. 1, 24. - Toile, dem. fig.

Représenté de trois-quarts, avec la barbe et les cheveux grisonnants, il porte un vêtement brodé et doublé de fourrures. Sur sa poitrine pend une chaine d'or, à laquelle est suspendue une décoration. Sa main droite s'appuie sur un canon; et sa gau-

che tient son épée.

[Le Titien, de retour d'Espagne, où il avait exécuté de nombreux tableaux pour l'Empereur, apporta à Florence le portrait de Charles Quint qu'il offrit au duc Cosme 1.er].

ROSA (Salvatore).

# 312. Marine, dite des Tours.

H. m. o, 99. - L. m. 1, 27. - Toile.

Sur la mer on voit plusieurs bâtiments; à droite sur le rivage, quelques habitations. A gauche dans le lointain, des montagnes; et au premier plan, des mariniers occupés à divers travaux.

#### TROISIÈME PAROI.

ROBUSTI (Iacopo), dit il Tintoretto.

# 313. La Vierge et l'enfant Jésus.

H. m. 1, 50. - L m. 0, 97. - Toile, fig. ent.

La Vierge debout sur des nuages, un croissant à ses pieds, tient son fils entre ses bras. Elle est environnée d'étoiles, et appuie la droite sur un livre.

SUSTERMANS (Ecole de).

#### 314. Portrait d'homme.

H m. o, 69 - L. m. o, 52. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, les cheveux longs, portant les moustaches et la royale, il est recouvert d'une armure, et d'un manteau. Il à un col plissé rabattu.

[Un ancien inventaire dit « Portrait du chev. Brandolini »].

ALTISSIMO (Cristofano dell'), dit aussi Papi (\*); né à Florence; florissait vers 4565 (Ecole Florentine).

# 315. Portrait d'une dame de la maison Rvina de Bologne.

H. m. o, 62. - L. m. o, 50. - Bois, dem. fig.

Elle est représentée de trois-quarts, portant un collier de perles, et un col relévé. On lit dans le fond: « GENTIL DONNA BOLOGNESE DI CASA RVINA ».

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

# 316. Portrait de jeune homme.

H. m. o, 58. - L. m. o, 47. - Toile, dem. fig.

Vu de face, sans barbe, avec des cheveux noirs, il porte un col rabattu et un vêtement brodé à raies.

[Ce tableau était autrefin à la Villa royale de Petraja. On lit derrière la toile que l'artiste l'exécuta à l'âge de quatorze ans].

POELENBURG (Cornelis); ne à Utrecht en 4586; figure encore dans les registres de l'Académic en 4665-4666 (Ecole Hollandaise).

## 317. Deux paysages.

H. m. o, 10. - L. m. o, 14. - Cuivre.

Un de ces paysages représente un pays montueux et aride. En avant, un pasteur gardant quelques moutons; au loin sur une colline un temple ruiné. Le second paysage représente une ruine romaine.

<sup>(\*)</sup> L'Altissimo fut envoyé à Come en Lombardie, par le Grand-Duc Cosme L. F. pour y copier au Musée de Mons. Giovio 300 portraits de personnages illustres. On les voit dans la collection qui orne les corridors des Offices.

#### LANFRANCHI ou LANFRANCO (chev. Giovanni).

## 318. Sainte Marguerite de Cortone en extase.

H. m. 2, 32. - L. m. 1, 88. - Toile, fig. ent.

La Sainte à genoux sur des nuages, et soutenue par des anges, tombe en extase à l'apparition du divin Sauveur porté par des anges.

[Dans le bas du tableau un petit chien soutient un écusson aux armes de la maison Venuti, ce qui porte à croire que ce tableau fut commandé par quelque personnage de cette famille. Il était autrefois dans l'eglise de Sainte Marie Nouvelle de Cortone, et fut acheté par le prince Ferdinand de Médicis, qui substitua une copie faite par Giuseppe Crespi de Bologne].

PROCACCINI (Camillo), peintre et graveur; né à Bologne en 1546; mort en 1626 (Ecole Lombarde).

#### 319. La Crèche.

H. m. o, 50. - L. m. o, 40. - Bois, fig. ent.

La Vierge agenouillée, serre son fils contre son sein. Plus en arrière, Saint Joseph; aux côtés, quelques pasteurs; sur le devant, un bœuf. En haut, deux anges.

CARACCI (Agostino), peintre, graveur et poëte; nd à Bologne le 46 Août 4557; mort à Parme le 22 Mars 4602 (Ecole Bolonaise).

## 320. Paysage.

H. m. o, 59. - L. m. o, 50. - Toile. A la détrempe.

A droite, quelques rochers; sur leurs sommets un château. Au second plan, un fleuve avec des baigneurs. Sur le devant, une femme assise, ayant près d'elle un panier et deux bouteilles. DOLCI (Carlo), dit Carlin Dolci.

#### 321. Ecce Homo.

H. m. o, 50. - L. m. o, 39. - Toile, dem. fig.

Le Sauveur, presque de face, la tête couronnée d'épines, porte un roseau appuyé à son épaule.

SEBASTIANO DEL PIOMBO (Manière de).

### 322. Ecce Homo.

H. m. o, 70. - L. m. o, 53. - Bois, dem. fig.

Vu de trois-quarts; il est couronné d'épines, et a les bras liés ayec une corde.

SUSTERMANS (Justus).

# 323. Portrait de femme.

H. m. o, 68. - L. m, c, 51. - Toile, demi fig.

Vue de trois-quarts; ayant un col relevé à gros plis, elle porte un vêtement brodé, et un collier d'or enrichi de pierres précieuses.

RUBENS (Peter Paul).

# 324. Portrait du Duc de Buckingham.

H. m. o, 65. - L. m. o, 48. - Bois, dem. fig.

Il est vu de face, avec les cheveux blonds, les moustaches et la royale. Il porte un grand col relévé et un riche vêtement.

[En 4645, Georges Willers, alors à l'université de Cambridge, remarquable par sa beauté, plut au roi Jacques l.er, qui l'emmena à sa cour, où en moins de deux ans il fut crée chevalier, baron puis Duc de Buckingham. A la mort du roi, le Duc prit sur Charles I.er, le même ascendant qu'il avait exercé sur l'esprit de Jacques I.er; il fut cause de la guerre contre la France et l'Espagne, et au moment de mettre à la voile contre cette dernière, il fut assassiné le 23 Août 4628].

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

# 325. La Vierge et Jésus.

H. m. 0, 16. - L. m. 0, 12. - Bois, dem. fig.

Deux figures dans le même cadre. La Vierge dans une attitude douloureuse, et couverte d'une manteau bleu. Le Sauveur, souriant, entouré de fleurs, et de rayons.

ROSA (Salvatore).

## 326. Tentation de Saint Antoine.

H. m. 1, 23. - L. m. 0, 92. - Toile, fig. ent.

Le Saint couché par terre, a près de lui un crâne et un livre. Il tient dans sa main gauche la croix avec laquelle il s'efforce de repousser les monstres qui l'environnent. Au fond, horrible solitude.

[L'artiste fit ce tableau pour le cardinal Jean-Charles (voy, Baldinucci)].

ALTISSIMO (Cristofano dell'), dit aussi PAPI.

# 327. Portrait de Clarisse Ridolfi Altoviti.

H. m. o, 63. - L. m. o, 50. - Bois, dem. fig.

Représentée de trois-quarts, elle porte un collier autour du cou; on lit en haut son nom dans le champ du tableau.

[Sœur du cardinal Nicolas Ridolfi, archevêque de Florence et de Salerne, nièce de Léon X, et femme de J. B. Altoviti, elle vécut long temps à Rome où son mari occupait la charge de *Depositario* général du pontife Pie V].

BRONZINO (Ecole du).

328. Portrait de femme.

H. m. o, 60. - L. m. o, 47. - Bois, dem. fig.

Elle est vue de trois-quarts, la tête couverte d'un voile, et portant un collier et un grand col relevé.

VELAZQUEZ (Don Diego Rodriguez de Sylva y).

329. Portrait d'homme.

H. m. o, 58. - L. m. o, 44. - Toile, dem. fig.

Tourné de trois-quarts; il porte les cheveux courts, les moustaches la royale, et un col relevé.

PONTE (Jacopo), dit IL BASSANO.

330. Portrait d'homme.

H. m. o, 53. - L. m. o, 43. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, les cheveux courts, la barbe longue et grise, il porte un vêtement garni de fourrures.

#### QUATRIÈME PAROI.

VAN DYCK (Manière de).

331. Portrait d'Henriette de France, femme de Charles 1. et d'Angleterre.

H. m. o, 85. - L. m. o, 68. - Toile, dem. fig.

Vue de profil, les cheveux ornés un collier de perles au cou, elle tient une fleur dans la main.

[Voy. la notice historique sur cette princesse ou n.º 420, tableau du même peintre].

GENNARI (Cesare); né à Cento, le 42 Decembre 4637; mort à Bologne le 44 Février 4688 (Ecole Bolonaise).

# 332. La Vierge et l'enfant Jésus.

H.m. 1, 15. - L.m. 0, 72. - Toile, dem. fig.

La Vierge tient endormi sur ses genoux le divin Enfant dont la tête repose sur l'épaule de sa mère. En arrière, Saint Joseph, un livre à la main.

On voit encore dans cette Salle : une table travaillée en pierres dures. Un *Stipo* en ebéne, incrusté des bois oriental et d'ivoire, et orné de bronzes dorés; et un vase de porcelaine de Sévre, don du roi Louis Philippe I.er.

-1999 8886

## CHAMBRE DE PROMETHÉE

#### PEINTE PAR COLIGNON.

Promethée, assisté par Minerve, parvient à dérober le feu céleste. L'Aurore et les Vents dissipent les nuages

à l'approche du Soleil.

Dans le bas-relief en grisaille au dessus de la porte d'entrée à droite, est représentée la cour de Jupiter. La Justice, la Verité et l'Innocence chassées de la terre, implorent vengeance aux pieds du Dieu. La Pitié fléchit Jupiter qui ordonne à Vulcain d'enchaîner Promethée sur le mont caucase.

Celui qui est, au dessus de la cheminée, représente la corruption du genre humain causée par la Discorde, la Fraude, l'Avarice, le Génie de conquêtes, l'Ambi-

tion, etc.

L'autre bas-relief, au dessus de la fenètre, montre le retour, sur la terre, de Promethée triomphant. Cérés et Bacchus personnifient l'Agriculture; et les autres figures, représentent la Géometrie, l'Astronomie, l'Architecture, la Peinture, la Sculpture, la Poésie, la science Nautique. Une fois les sciences, les lettres, les arts, introduits sur la terre, les hommes se civilisent, et négligent leur premier état de pasteurs et d'agriculteurs. La danse des Faunes et des Sylvains atteste la joie de ces divinités à la vue des progrès des hommes.

Vis-à-vis la cheminée, Promethée est représenté enchainé au rocher. Les Muses pleurent son destin. Apollon découvre à Promethée l'avenir, et lui prédit qu'Hercule doit le délivrer. La Renommée sonne ses

louanges.

Dans les angles de la voûte, les quatre Saisons, dans des médaillons entourés d'ornements en grisaille sur fond d'or

#### PREMIÈRE PAROL

SCHIDONE ou SCHEDONE (Bartolommeo).

333. Saint Paul.

H. m. o, 55. - L. m. o, 53. - Bois, fig. ent.

Le Saint debout, les mains appuyées sur une épée, pose le pied gauche sur un livre. Derrière, un banc de pierre, sur lequel est placé un encrier.

ANONYME Allemand.

334. Portrait d'homme.

H. m. o, 59. - L. m. o, 19. - Bois, dem. fig.

Vu de trois-quarts; il est coiffé d'un berret et vêtu de noir. Il tient les mains posées l'une sur l'autre. Dans le champ, on lit: « 45. 33. XXXXVIII ». Derrière la toile, un ecusson avec cette inscription:

SI . ALLAIN . MEIN . TROST .

s · Kiingerkofer ·

PONTE (Jacopo), dit il Bassano.

335. Portrait d'homme.

H. m. o, 29. - L. m. o, 23. - Bois, dem. fig.

Vu presque de profil, avec les cheveux et la barbe blancs.

ANONYME (du quinzième siècle).

336. Sujet allégorique.

H. m. o, 28. - L. m. o, 22. - Bois, fig. ent.

Un jeune homme saisi par un serpent, et renversé par terre, lève les yeux et les mains vers le

ciel, plus en arrière, un autre jeune homme debout, a un serpent roulé autour de ses jambes. Le Père Eternel, assis au pied d'un laurier retient la foudre dans ses mains. Cà et là des rochers et des ronces; au fond quelques maisons qui rappellent Florence. De la bouche du Père Eternel sortent, en lettres d'or, ces mots: « NULLA DETERIOR PESTIS QUAM « FAMILIARIS INIMICUS » (« il n'est de plus grande « peste qu'un ennemi domestique »).

PULZONE (Scipione) dit Scipion GAETANO.

## 337. Portrait de Ferdinand I.er de Médicis.

H. m. o, 16. - L. m. o, 13. - Cuivre, dem. fig.

Vu de trois-quarts, avec la barbe et les cheveux courts, il porte un col relevé à dentelles, une chaine d'or, et un vêtement garni de fourrure sur lequel est brodé une croix.

[Fils cadet de Cosme I, il fut destiné à l'état ecclésiastique, et des l'âge de 44 ans créé cardinal. Il avait 38 ans quand il succéda en 4587 à son frère François, sous le titre de Ferdinand I. – Il épousa Christine de Lorraine. Il bâtit Livourne, dessécha le Val de Chiana, et fut le protecteur des sciences et des arts. Mort en 4609].

LIPPI (fra Filippo); né vers 1412 à Florence, mort à Spolète le 8 Octobre 1469 (Ecole Florentine).

## 338. La Vierge et l'Enfant Jésus.

H. m. 1, 31. - L. m. 1, 31. - Bois, forme ronde, dem. fig.

Sur le devant du tableau la Vierge, sur un trône, a sur ses genoux son Fils qui tient dans sa main une grenade. Dans le lointain on voit Saint Joachim de retour prés de Sainte Anne. Au second plan, la naissance de la Vierge.

[Le peintre à representé la Vierge Marie sous les traits de la jeune Lucrèce. Buti qu'il avait enlevé du couvent de Sainte Marguerile de Prato. Derrière la toile est dessiné un griffon rampant; les armoiries, sans doute, de l'ancien proprietaire.

ROBUSTI (Jacopo), dit il Tintoretto.

#### 339. Portrait d'homme.

H. m. o, 10. - L. m. o, 88. - Toile, dem, fig.

Vu de face, les cheveux courts, la barbe longue et blanche, il porte un vêtement de couleur amaranthe, et tient un mouchoir dans la main gauche.

PERUGINO (Manière du).

# 340. La Vierge, l'enfant Jésus et deux Saintes.

H. m. o, 73. - L. m. o, 58. - Bois, dem. fig.

Vue de face, et assise, la Vierge tient sur ses genoux son Fils, qui bénit. Derrière, deux Saintes; l'une en adoration, l'autre portant une palme.

BETTI (Bernardo), dit IL PINTURICCHIO; né à Pérouse en 4454; mort à Sienne le 44 Decembre 4543 (Ecole Ombrienne).

# 341. L'Adoration des Mages.

H. m. o, 57. - L. m. o, 45. - Bois, forme cintrée, fig. ent.

Dans le lointain, Saint Joseph, prévenu par l'ange de la persécution d'Hérode; et tout près, un autre groupe représentant la fuite en Egypte. Au second plan, le cortége des Mages, les uns à pied, les autres à cheval, suivis de serviteurs conduisant des chameaux et une girafe. Sur le devant du tableau, la Vierge tenant son fils debout sur ses genoux; près d'eux, Saint Joseph appuyé sur un bâton. Un des mages est agenouillé, les autres

sont debout avec leur suite, portant des présents.

Au fond, paysage.

[Le père G. B. Vermiglioli, dans ses mémoires sur Pinturicchio, parle de ce tableau, qui aurait été fait par l'artiste à Florence, pour la famille Vitelli, dont on remarque dans les coins l'écussou composé de l'echiquier blanc et rouge et d'un croissant].

ANONYME Florentin du quinzième siècle.

342. La Vierge, l'enfant Jésus, Saint Jean et deux Anges.

H. m. 1, 12. - L. m. 1, 12. - Bois, forme ronde, fig ent.

La Vierge, assise devant un pavillon, tient sur ses genoux son divin Fils, après duquel Saint Jean est agenouillé tenant à la main une croix qu'il semble lui offrir. De chaque côté, un ange debout, un lys à la main. Au fond, paysage.

GIAN BELLINO (Ecole de).

343. La Vierge, l'enfant Jesus, Saint Jacques et Sainte Catherine.

H. m. o, 86. - L. m. 1, 08. - Bois, dem. fig.

La Vierge assise s'appuie à un gradin; elle tient dans une main un livre, et de l'autre soutient Jésus assis sur un coussin posé sur ses genoux. Devant le groupe, Sainte Catherine; plus en arrière, Saint Jacques, qui porte un livre et le bourdon. Au fond une tente rouge derrière la Vierge, et du côté opposé, un petit pâtre endormi sous un arbre. Montagnes dans le lointain.

[Quelques uns attribuent cette peinture] à Marco Bello].

SUSTERMANS (Justus).

344. Portrait du duc Cosme III enfant.

H m. 1, 11. - L. m. o, 83. - Toile, fig. ent.

Vêtu de blanc, il tient dans sa main droite un berret à plumes blanches, et dans l'autre un gâteau.

Sur une petite table recouverte d'un tapis rouge,

sont places d'autres gâteaux.

[Fils de Ferdinand II et de la Grande-Duchesse Victoire de la Rovère, il devint Grand-Duc de Toscane sous le nom de Cosme III].

PERUZZI (Baldassarre), dit Baldassar da Siena; peintre et architecte; né à Volterre en 1481; mort à Rome en 1536 (Ecole Siennoise).

#### 345. Sainte Famille.

H. m. o, 70. - L. m. o, 55. - Bois, fig. ent.

La Vierge à genoux, tient sur elle son fils Jésus, devant lequel est le petit Saint Jean. Saint Joseph agenouillé, regarde le ciel où apparait un Ange. Fond, paysage alpestre.

ZUCCHARI, ou ZUCCARO (Taddeo); ne à Saint Angelo in Vado en 1429; mort en 1566 (Ecole Romaine).

# 346. Sainte Marie Madeleine portée au Ciel.

H. m. o, 55. - L. m. o, 34. - Marbre, forme cintrée, fig. ent.

La Sainte, recouverte de ses longs cheveux, s'élève vers le ciel portée par des anges. Dans la partie supérieure, plusieurs anges jouant de divers instruments. Dans le bas, deux anges sement de fleurs sur une natte placée devant un autel sur lequel sont un crucifix, une tête de mort, un sablier et un livre. Fond, paysage.

LIPPI (Filippino); nd à Prato en 1460; mort le 13 Avril 1505 (Ecole Florentine).

# 347. Sainte Famille et des Anges.

H.m. 1, 21. - L.m. 1, 21. - Bois, forme ronde, fig. ent.

Au milieu d'une enceinte richement ornée, la Vierge est en adoration devant l'enfant Jésus, posé sur les plis de son manteau. Le petit Saint Jean, à genoux, et quatre Anges agenouillés aussi, sont en adoration; un autre Ange répand des fleurs sur le divin Enfant. Des petits oiseaux voltigent autour d'eux. Derrière, et en dehors de l'enceinte, des buissons de roses. Dans le fond, paysage où l'on distingue des pâtres et des animaux.

#### DEUXIÈME PAROL

FILIPEPI (Alessandro), dit Sandro Botticelli, peintre ct graveur; né a Florence en 4447; mort en 4545 (Ecole Florentine).

# 348. Sainte Famille et des Anges.

H. m. 1, 13. - L. m. 1, 13. - Bois, forme ronde, dem. fig.

La Vierge assise, tient sur ses genoux l'enfant Jésus qui la carresse. Près d'eux, Saint Jean en adoration. Plus en arrière, les Archanges Michel et Gabriel tenant une épée et un lys. Sur le devant, deux livres sur un gradin.

GENGA (Girolamo), peintre, sculpteur et architecte; né à Urbin en 4476; mort le 44 Juillet 4551 (Ecole Romaine).

#### 349. Sainte Famille.

H. m. o, 85. - L. m. o, 85. - Bois, forme ronde, dem. fig.

La Vierge, assise sur un gradin, a sur ses genoux son Fils qui tient dans sa main une grenade. Près du groupe, Saint Jean présentant une croix. Au fond, paysage baigné par un fleuve. CARACCI (Annibale).

350. Repos en Egypte.

H. m. o, 23. - L. m. o, 26. - Bois, fig. ent.

La Vierge, assise sur un tertre, tient l'enfant Jésus sur ses genoux. Derrière, Saint Joseph, qui coupe une branche d'arbre, assisté par un Ange. D'autres Anges répandent des fleurs sur Marie. Sous un palmier, l'âne gardé par un Ange.

LUINI ou LOVINI (Aurelio).

351. Portrait de femme.

H. m. o, 86. - L. m. o, 65. - Bois, dem. fig.

Vue presque de face, un voile sur la tête, un collier d'or à son cou, et vêtue de noir, elle tient ses gants dans sa main gauche, et appuie l'autre sur une chaise. Au fond, un pilastre et une tenture.

ECOLE DE FERRARE.

352. Sainte Famille.

H. m. o, 59. - L. m. o, 50. - Bois, dem. fig.

La Vierge, vue de face, a son Fils sur ses genoux. Près d'elle, Saint Jean. Du côté opposé par l'ouverture d'une tente, on aperçoit un paysage.

FILIPEPI (Alessandro), dit Sandro Botticelli.

353. Portrait de la belle Simonette.

H. m. o, 61. - L. m. o, 40. - Bois, dem. fig.

Vue de profil, elle est vêtue très simplement, et coiffée d'un bonnet.

[On croit que c'est là le portrait de la belle Simonette morte jeune encore, et chantée par les poëtes du temps, entr'autres par Pulci et Poliziano. Née à Porto-Venere, d'une famille Génoise elle épousa à Florence un membre de la noble maison des Cattani. Vasari, dans la biographie de Botticelli raconte « qu'elle passa pour être la maitresse de Julien de Médicis » ].

CREDI (Lorenzo di); ou Schiarpelloni; né à Florence, en 1453, vivait encore à la fin de 1536 (Ecole Florentine).

## 354. Sainte Famille.

H.m. 1, 13. - L.m. 1, 13. - Bois, forme ronde. fig. ent.

La Vierge, à genoux, adore le Sauveur couché sur un pan de son mauteau, la tête posée sur une botte de paille. Derrière, Saint Joseph à genoux, s'appuyant sur un bâton. Dans le fond le bœuf et l'âne et paysage.

SIGNORELLI, DI GILIO ou EGIDIO (Luca), dit Luca da Cortona; né dans cette ville vers 1441; mort après 1524 (Ecole Florentine).

#### 355. Sainte Famille.

H. m. o, 88. - L. m. o, 88. - Bois, forme ronde, dem. fig.

La Vierge soutient l'enfant Jésus assis sur un coussin posé sur un banc de pièrre. Le Sauveur dicte à Sainte Catherine qui écrit sur un livre. Derrière la Sainte, Saint Joseph. Au fond, paysage.

VANNI (chev. Francesco), peintre, graveur et architecte; né à Sienne en 4563; mort dans cette ville le 25 Octobre 4609 (Ecole Siennoise).

## 356. Saint François en extase.

H. m. o, 27. - L. m. o, 19. - Cuivre, forme ovale, fig. ent.

Le Saint, assis par terre, ravi en extase, écoute un ange qui suspendu dans l'air, joue du violon. Aux pieds du Saint sont un livre et une tête de mort. Au fond, paysage. FILIPEPI (Alessandro), dit Sandro Botticelli.

### 357. Sainte Famille.

H. m. 1, 54. - L. m. 0, 92. - Toile, fig. ent.

La Vierge debout, et inclinée, tient son divin fils qui se penche vers le petit Saint Jean qui l'embrasse en l'entourant de ses bras. Au fond un buisson de roses.

BIGORDI (Domenico), dit il Ghirlandajo, peintre, orfévre et mosaïste; né à Florence en 1449; mort vers 1498 (Ecole Florentine)

## 358. L'Epiphanie.

H. m. o, 98. - L. m. o, 98. - Bois, forme ronde, fig. ent.

La Vierge assise ayant à ses côtés Saint Joseph, tient sur ses genoux l'enfant Jésus qu'adorent les rois mages accompagnés de leur suite. Au delà de la cabane, on découvre un paysage et le cours d'un fleuve.

BECCAFUMI (Domenico), dit IL MECARINO, peintre, sculpteur et graveur; né prés de Sienne en 4484; mort selon Vasari en 4549, et selon le P. della Valle en 4554 (Ecole Siennoise).

#### 359. Sainte Famille.

H. m. o, 88. - L. m. o, 88. - Bois, forme ronde, dem. fig.

La Vierge, assise sur un banc de pierre, contemple l'enfant Jésus qui embrasse un agneau. Derrière, le petit Saint Jean; du côté opposé, Saint Joseph appuyé sur son bâton. Dans les angles du câdre, quatre têtes d'anges. SCHIDONE ou SCHEDONE (Bartolommeo).

360. La Vierge et l'enfant Jésus.

H. m. o. 25. - L. m. o. 19. - Bois, dem. fig.

La Vierge assise, a son fils sur ses genoux; le Sauveur tend la main pour prendre une clochette des mains de sa mère.

SCHIAVONE (Andrea).

361. Portrait d'homme.

H. m. o, 71. - L. m. o, 57. - Bois, dem. fig.

Vu presque de face, la barbe et les cheveux courts, il croise ses bras, et à un livre dans sa main gauche. Il porte un habit à manches noires.

BOATERI (Iacopo); né à Bologne; on ignore l'epoque de sa naissance et de sa mort (Ecole Bolonaise).

362. Sainte Famille.

H. m. o, 59. - L. m. o, 47. - Bois, dem. fig.

La Vierge assise sur un gradin, tient l'enfant Jésus, debout, et nu, sur ses genoux. Derrière, Saint Joseph s'appuiant sur un bâton noueux. Fond de paysage.

[On attribua long temps ce tablean à F. Francia, mais en le nettoyant on découvrit la signature « JACOBUS DE BOATERIS », éléve du Francia, peu connu. C'atait un riche gentilhomme Bolonaise].

TISIO (Benvenuto), dit il Garofolo.

363. Sainte Famille.

H. m. o, 60. - L. m. o, 39. - Bois, dem. fig.

La Vierge assise, soutient son divin Fils assis sur un coussin posé sur les genoux. Derrière, Saint Joseph montant un escalier. Au fond, une fenêtre ouverte.

### ANONYME Florentin du quinzième siècle.

#### 364. Sainte Famille.

H. m. o, 97. - L. m. o, 97. - Bois, forme ronde, fig. ent.

La Vierge à genoux, en adoration devant l'Enfant Jésus, qui tend ses bras vers elle. Près d'eux, le petit Saint Jean avec la croix et la banderole. Derrière, Saint Jérôme priant, un crucifix dans les mains. Du côté opposé, deux pâtres. Au fond, paysage.

ALBERTINELLI (Mariotto), né à Florence, vers 4467, mort vers 4512 (Ecole Florentine).

#### 365. Sainte Famille

H. m. o, 86. - L. m. o, 86. - Bois, forme ronde, fig. ent.

Marie se tient en adoration devant son divin Fils qui repose par terre euveloppé dans des langes. Jésus a dans sa main gauche les clous de la croix, et se retourne pour prendre des mains d'un ange agenouillé, la croix, la couronne d'épines et un rameau d'olivier. Derrière, Saint Joseph qui sort l'âne de la cabane. En haut, dans un nuage, trois petits anges qui portent un cartel avec ces mots: « Gloria in excelsis Deo ». Au fond paysage et le cours d'un fleuve.

#### ANONYME.

# 366. Prédication de Saint Jean Baptiste.

H. m. o, 17. - L. m. o, 23. - Cuivre, fig. ent.

Saint Jean, debout sur un rocher, prèche la foule. Au fond, paysage.

#### TROISIÈME PAROL

MINGA (Andrea del), ne à Florence; florissait vers 1568. (Ecole Florentine).

367. La Création d'Eve (dessin de Bandinelli).

H. m. 1, 97. - L. m. 1, 67. - Bois, fig. ent.

Le Père Eternel couvert d'un manteau, porte la main à sa barbe. Devant lui, Adam et Eve. Par

terre, un faon. Fond, paysage.

[ Vasari rapporte, dans la vie de Baccio Bandinelli: « et alors, il avait commencé des cartons pour faire pein-« dre plusieurs tableaux destinés à orner les chambres du « Palais Pitti. Ces tableaux furent peïnts par un jeune « homme du nom de André del Minga qui s'entendait fort « bien à se servir de la palette. Les compositions de ces « tableaux sont: la création d'Adam et d'Eve, et leur « expulsion du Paradis. Lorsqu'ils furent achevés, Bandi-« nelli les donna à la Duchesse, en recherchant sa pro-« tection dans la situation difficile où il se trouvait »].

GIMIGNANI (Giacinto); né à Pistoie en 1611; mort en 1681 (Ecole Romaine).

368. Rebecca à la fontaine.

H. m. o, 95. - L. m. 1, 45. - Toile, fig. ent.

La jeune fille est près d'un puits avec deux de ses compagnes. A sa droite est Eliézer. Devant elle, tient son frêre Laban entouré de plusieurs pasteurs. Au second plan, plusieurs animaux. Au fond paysage.

POLLAJOLO (Antonio del), peintre, sculpteur et graveur; né à Florence en 1426; mort à Rome en 1498 (Ecole Florentine).

#### 369. Ecce Homo.

H. m. o, 58. - L. m. o, 38 - Bois, dem. fig.

Le Sauveur, les bras attachés derrière le dos, a sur la tête la couronne d'epines. Sur le banc, devant lui, sont posés les clous, l'éponge et les instruments de son supplice. Par une ouverture on aperçoit dans le fond un paysage.

#### ANONYME.

370. Un Saint.

H. m. o, 41. - L. m. o, 26. - Bois, dem. fig.

Le regard tourné vers le ciel, il a une auréole autour de la tête.

FRANCESCA (Piero della); né à Bourg San Sepolero, en 4398; mort vers 4484 (Ecole Florentine).

# 371. Portrait de femme.

H. m. o, 45. - L. m. o, 55. - Bois, dem. fig.

Vue de profil, les cheveux et le sein ornés de joyaux, elle porte un riche vêtement.

CASTAGNO (Andrea del); né à Castagno, village du Val de Sieve (en Toscane), en 1403; mort vers 1477 (Ecole Florentine).

#### 372. Portrait d'homme.

H. m. o, 48. - L. m. o, 34. - Bois, dem. fig.

Vu de trois-quarts, et sans barbe, il porte un bonnet et un vêtement rouge, costume florentin du quinzième siècle. GIOVANNI da Fiesole (Fra), dit IL BEATO ANGELICO; né en 1387 près du bourg de Vicchio au Mugello (en Toscane), mort en 1455 (Ecole Florentine).

# 373. La Vierge, l'Enfant Jésus et plusieurs Saints.

H. m. 1, 57. - L. m. 1, 68. - Bois, fig. ent.

Dans le milieu d'un tryptique, la Vierge sur un trône, tient son Fils debout sur ses genoux. Dans le compartiment à droite, Saint Jean et Saint Dominique. Dans celui de gauche, Saint Pierre Martyr et Saint Thomas d'Aquin. En haut, dans les trois ronds, la Vierge, l'Ange, et Dieu le Père. Dans les interstices de la partie supérieure du cadre, un martyre et une prédication, en petites figures.

BAZZI ou RAZZI (Giovann'Antonio), dit IL Sodoma; né à Verceil en 4479; mort à Sienne, en 4554 (Ecole Lombarde).

#### 374. Ecce Homo.

H. m. o, 61. - L. m. o, 47. - Bois, dem. fig.

Couronné d'epines, les mains liées par une corde que tient un des trois bourreaux qui sont derrière lui.

#### ANONYME.

#### 375. Portrait d'homme.

H. m. o, 40. - L. m. o, 26. - Bois, dem. fig.

Il est vu de trois-quarts, sans barbe, avec un bonnet et un vêtement rouge, costume florentin du quinzième siècle. COSTA (Lorenzo); né à Ferrare en 1460; mort à Mantoue le 5 Mars 1535 (Ecole Ferraraise).

#### 376. Portrait d'homme.

H. m. o, 55. - L. m. o, 45. - Bois, dem. fig.

Tourné de trois-quarts, sans barbe, coiffé de rouge, vêtu de noir, une chaine d'or descend sur sa poitrine. En bas du tableau on lit: « LAURENTIUS COSTA F. ».

BARTOLOMMEO (Fra del Fattorino), dit fra Bartolom-MEO DELLA PORTA.

#### 377. Ecce Homo.

H. m. o, 51. - L. m. o, 56 - Fresque, dem. fig.

Vu presque de face, couronné d'épines, vêtu d'un manteau rouge.

MINGA (Andrea del).

# 378. Adam et Eve chassés du paradis terrestre (dessin de Bandinelli).

H. m. 2, 13. - L. m. 1, 72. - Bois, fig. ent.

L'Ange, debout, l'épée à la main, chasse Adam. Eve, demeure assise près de l'arbre où est le tentateur dont la moitié supérieure est homme, et l'autre moitié serpent, dont les spires enlacent l'arbre.

[ Voyez la notice du N.º 367, de cette salle].

CARRUCCI (Jacopo) dit IL PONTORMO.

# 379. L'Adoration des Mages.

H. m. o, 82. - L. m. 1, 88. - Bois, fig. ent.

La Vierge à genoux, soutient l'enfant Jésus. Près d'elle, une vieille femme; plus en avant, un des rois Mages agenouillé. Au milieu, les autres Mages accompagnés d'une suite nombreuse. A gau che, Saint Joseph assis sur une pierre; près de lui deux pasteurs. Au troisième plan, sur la droite, un grand nombre de figures à cheval, portant des présents. Dans le fond, plusieurs habitations.

BARBARELLI (Giorgio), dit il Giorgione.

380. Sant Jean Baptiste.

H. m. 0, 72. - L. m. 0, 55. - Bois, dem. fig.

Vu presque de face, il tient dans sa main gauche une croix de roseau, et porte sa droite à sa poitrine. Fond de paysage, où est représenté, en petites figures le bapteme du Christ.

LUINI (Aurelio).

381. Sainte Catherine.

H. m. o, 63. - L. m. o, 50. - Bois, dem. fig.

La Sainte est nue, au milieu des roues instruments de son supplice.

BAZZI ou RAZZI (Giovann'Antonio), dit il Sodoma.

382. Portrait d'homme.

H. m. 0, 70. - L. m. 0, 50. Bois, dem. fig.

Vu presque de face, avec une barbe noire, coiffé d'un bonnet rouge, il porte un vetement de couleur sombre doublé de rouge. Il fait du doigt le geste d'indiquer.

#### QUATRIÈME PAROI.

PONTE (Francesco), dit IL BASSANO.

383. Scène champêtre.

H. m. o, 95. - L. m. 1, 22. - Toile, fig. ent.

Dans une belle campagne, des vendangeurs aidés par des femmes portant des paniers. Au centre, un jeune homme foulant le raisin dans un baquet. A droite, un bouvier conduisant deux génisses; plus en avant, une jeune fille agenouillée portant un gobelet à sa bouche. A terre, épars ça et là, des paniers, des corbeilles et des barils.

POLLAJOLO (Antonio del).

384. Saint Sébastien.

H. m. 1, 99. - L. m. o, 78. - Bois, fig. ent.

Le Saint, nu, les pieds et les mains attachés à un arbre, a le corps percé de deux fléches.

CARPI (Girolamo), dit GIROLAMINO DA CARPI.

385. La prière au jardin des Oliviers.

Il fut enlevé, faute d'espace.

PONTE (Francesco), dit IL BASSANO.

386. Scène champêtre.

H. m. o, 92. - L. m. 1, 24. - Toile, fig. cnt.

A gauche s'élève une cabane tombant en ruines. Un homme monté sur une échelle, est en train de réparer le toit. Plus en avant, un homme occupé à scier une pièce de bois; un autre creusant la terre avec une bêche; et une femme portant du bois. Au milieu, plusieurs animaux domestiques, et des utensiles. A droite, la ménagère sort du linge d'une caisse. En arrière, une femme qui souffle le feu; et une autre qui porte de l'eau. Au fond, paysage.

CAVALORI (ou Salincorno da Mirabello); né à Florence; florissait vers 4668 (Ecole Florentine).

387. La tête de Saint Jean portée au festin d'Hérode.

H. m. o, 96. - L. m. 1, 08. - Toile, fig. ent.

Hérode, Herodiade, et d'autres convives, sont assis à une table. Au pied d'un escalier, un serviteur portant sur un plateau la tête de Saint Jean; près de lui, un chien. A gauche le bourreau saisissant par les jambes le corps mutilé du Saint. Dans un plan éloigné, un homme portant un flambeau, et un groupe de soldats.

LIPPI (Filippino).

388. La mort de Lucréce.

H. m. o, 41. - L. m. 1, 26. - Bois, fig. ent.

La peintre a divisé son tableau en deux compositions. Dans la première, Lucréce, évanouie, sur le seuil de la maison est soutenue par un homme, après s'être plongé le poignard dans le sein. Auprès d'elle est son mari, son père et ses amis, tous frappès de pitié et d'effroi. Dans la seconde, le corps de la femme de Collatin, au milieu du forum entouré de parents et du peuple exprimant leur douleur et leur rage. Au centre, près de Lucréce, Brutus tenant à la main un poignard, excite la foule à la vengeance. Derrière on voit une colonne; et entre les arcades du fond, paysage.

Dans cette salle, on remarque: deux tables de scagliola. Une troisième, placée au milieu de la salle sort de la manufacture royale des pierres dures; elle est de forme ronde, et a 1, m. 75 de diamètre; le fond est en lapis-lazzuli oriental. Au centre est Apollon sur son quadrige, au milieu des nuages, tiré par quatre chevaux; ce sujet est exécuté, en imitation de camée. en jaspe jaune de Toscane; une guirlande de roses, sert d'encadrement au groupe : autour de cette guirlande. s'entrelacent des feuilles d'acanthe, retenues en groupes par des têtes de lions placées à distances égales, et formant autant de compartiments, contenant chacun un attribut des neuf Muses: celui propre à l'histoire, pour Clio: deux flûtes liées ensemble, attribut d'Euterpe; la cymbale et la couronne de lierre, pour Talie: le masque, le poignard et la couronne de pampres chargée de raisins pour Melpomène, la lyre et la couronne de laurier, pour Terpsicore; la lyre d'Apollon, pour Erato; une couronne de roses mélangées, pour Polymnie; le radiomètre et le globe, pour Uranie; les tablettes et le stylet, pour Calliope. Une large bande circulaire embrasse tous ces motifs : elle est ornée de trente cinq bouquets de fleurs; le reste semé d'ornements enlacés les uns aux autres. Enfin une seconde bande encadre toutes ces compositions. Cette table exigea quatorze années de travail; elle fut achevée et exposée au public en 1851. Le pied, qui représente les quatre saisons, fut modelé par Jean Dupré de Sienne, et coulé en bronze par Clement Papi.

### CORRIDOR DES COLONNES.

Deux colonnes d'albâtre oriental, d'un grand prix, ornent ce corridor. Les six tableaux exécutés en pierres dures et sortant de la manufacture royale de Florence représentent la Peinture, la Sculpture, l'Architecture et la Musique, le Panthéon de Rome, et le tombeau de Cecilie Metella. La collection des portraits en miniature et a l'huile qui sont dans ce corridor, est d'un prix inestimable (\*). Une partie de ces miniatures, est dans la Galerie du Poccetti. Toute la collection se compose de 378. Dans les vitrines du corridor, sont divers objets en ivoire, en ambre, cristaux, etc.

<sup>(\*)</sup> Cette précieuse collection fut réunie par les soins du cardinal Léopold de Médicis, et l'accompagnait dans ses voyages. Il apporta le plus grand soin à ne faire acquisition que d'ouvres exécoutes par les meilleurs pinceaux.

#### CHAMBRE DE LA JUSTICE

### PEINTE PAR FEDI.

Au centre de la voûte on voit la Justice, les balances dans une main, l'épée de l'autre. Auprès d'elle, Mercure, et une femme portant un rameau d'olivier et une corne d'abondance. En bas, deux amours tenant, l'un un faisceau de verges, l'autre un livre. En haut Jupiter, Junon et d'autres Divinitées assises. Des amours soulévent un rideau. Autour de la chambre sont des bas-reliefs et des ornements en grisaille.

#### PREMIÈRE PAROI.

ROBUSTI (Iacopo), dit il Tintoretto.

389. Portrait d'homme.

H. m. 1, 10. - L. m. 0, 97. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, avec les cheveux courts, la barbe longue et un vêtement noir, il pose la main sur un modèle de cheval, et l'autre sur un livre placé sur une table.

[On croit que c'est le portrait d'un sculpteur; d'autres disent, d'un auteur qui aurait écrit sur le cheval].

ROBUSTI (Iacopo), dit il Tintoretto.

390. Portrait d'homme.

H m. o, 57. -- L. m. o, 44. -- Toile, forme ovale, dem. fig.

Vu de trois-quarts, il a les cheveux courts, peu de barbe, et un vêtement garni de fourrure.

PORBUS (Franz).

# 391. Portrait de la princesse Eléonore de Mantoue encore enfant.

H. m. o, 65. - L. m. o, 49. - Toile, dem fig.

Vue presque de face la tête chargée d'un diadême, elle porte un grand col relevé et un habit brodé. Elle tient un fruit dans sa main.

[ Il y a un portrait de cette princesse, dans un âge plus avancé, sous le n.º 203. Fille de Vincent Gonzague, Duc de Mantoue, et femme de l'Empereur Ferdinand II, elle fut couronnée Reine d'Hongrie en 4627].

DOLCI (Carlo), dit Carlin Dolci.

# 392. Saint Casimir prince de Pologne, fils du roi Casimir IV.

H. m. o, 94. - L. m. o, 77. - Toile, forme octangulaire, dem. fig.

Vu de profil, les yeux levés au ciel, il à un riche manteau brodé; il porte une main contre son sein, et dans l'autre un papier où on lit une prière à la Vierge. Sur une table sont placés une couronne, ornée de perles et de pierres précieuses, et un lys.

[Suiv. Baldinucci, ce portrait fut commandé pur

Cosme III].

VASARI (Giorgio), peintre et architecte; né à Arezzo en 1512; mori à Florence le 27 Juin 1574 (Ecole Florentine).

#### 393. Tentation de Saint Jérôme.

H. m. 1, 67. - L. m. 1, 21. - Bois, fig. ent.

Le Saint à genoux, tient dans une main un Crucifix, et dans l'autre une pierre avec laquelle il s'apprète à frapper sa poitrine. Entre les branches d'un arbre, l'Amour les yeux bandés, lançant un dard. Derriere, Vénus, couronnée de roses, tenant contre son sein un petit Amour, et en conduisant un autre par la main; à ses pieds, des dards, le carquois, et le flambeau à demi éteint. Devant Saint Jérôme un lion couché par terre; sur une pierre des livres et une tête de mort. En haut voltigent deux colombes. Au fond, montagnes.

SCARSELLA (Ippolito), dit LO SCARSELLINO; në à Ferrare, en 1551; mort en 1621 (Ecole de Ferrare).

# 394. Naissance d'un Enfant de grande maison.

H. m. o, 75. - L. m. o, 95 - Toile, fig. ent.

Dans une chambre magnifique, un lit où git l'accouchée assistée par plusieurs femmes. Au milieu de la chambre, deux servantes occupées à laver le nouveau-né dans une cuvette d'or; l'une des deux tient une linge pour l'essuyer. Près de ce groupe sont deux enfants; du côté apposé, deux autres jouant avec un chien. A côté du lit, une table, et une petite fille prenant des fleurs qui y sont posées. Plus au fond, petites figures.

RENI (Guido).

395. Sainte Elisabeth.

H. m. o, 51. - L. m. o, 59. - Toile, forme ovale, dem. fig.

Tournée de trois-quarts, les yeux levés au ciel, elle est recouverte d'un manteau violet.

MANNOZZI (Giovanni), dit Giovanni da san Giovanni.

# 396. La Vierge et l'Enfant Jésus.

H. m. o, 51. - L. m. o, 67. - Toile, dem. fig.

La Vierge soutient son divin Fils assis sur un coussin.

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

# 397. Saint Jean Evangeliste.

H. m. o, 95. - L. m. o, 78. - Toile, forme octangulaire, dem. fig.

Vu de trois-quarts, les yeux levés au ciel, il tient un livre dans une main, et une plume dans l'autre. En avant, sur un rocher, est placé un encrier. Derriére, un aigle.

[Un tableau semblable, du même auteur, est dans la salle de l'Iliade, sous le  $n.^{\circ}$  217.

#### DEUXIÈME PAROL

#### GENTILESCHI (Artemisia).

398. Judith.

Elle est représentée de profil, une épée, dans la main droite, et appuyant la gauche sur l'epaule de sa servante vue de dos et portant dans un panier la tête d'Holopherne.

ROSSI (Francesco de'), dit CECCHINO SALVIATI; né à Florence, en 4540; mort à Rome le 44 Novembre 4563 (Ecole Florentine).

#### 399. La Patience.

Elle est représentée sous les traits d'une femme vétue à l'antique, les bras serrés contre son sein. Sur la chaine qui retient un de ses pieds, tombent des gouttes d'eau qui coulent d'un vase surmenté d'une sphère, image du temps qui poursuit

inévitablement son cours. Une branche de lierre qui du terrain, s'attache en rampant, jusqu'au sommet de la sphère, signifie la ténacité qui est nécessaire à quiconque vent atteindre le but qu'il s'est proposé.

[Composition de Michel-Ange. V. Vasari, lettre 19.me].

HONDEKOETER (Melchior); ne' à Utrecht en 4636; mort dans cette ville le 3 Avril 4695 (Ecole Hollandaise).

400. Oiseaux de basse-cour.

H. m. o, 95. - L. m. 1, 25. - Toile.

D'un côté du tableau, un coq; et près de lui une couveuse. Du côté opposé, une poule qui montre à becqueter à ses poussins. Derrière, un tonneau et un perchoir supportant deux pigeons. Au fond, paysage. Sur le perchoir on lit: « M. D'HONDEKOETER ».

[Ce tableau a été acheté en 1823, à M. Charles Spruyt de Bruxelles, pour la somme de 800 francs.].

SUSTERMANS (Justus).

## 401. Portrait du Chanoine Pandolfo Ricasoli.

H. m. 1, 15. - L. m. 0, 86. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, avec moustaches et royale portant un habit religieux, il tient dans la main droite un crucifix. Près de lui, une table avec deux livres, un rosaire, une lettre, une montre et une fleur. L'inscription tracée sur la muraille, et un petit démon qui vole près de son oreille, sont une adjonction postérieure. Au fond, tenture verte.

[Ricasoli, appartint dix ans à la compagnie de Jésus; et fut nommé ensuite chanoine de la Cathédrale de Florence, réputé pour savant dans les langues et la littérature. Il fut condamné par le Saint Office, à une réclusion perpétuelle].

#### TROISIÈME PAROL

ALLORI (Cristofano), dit il Bronzino.

402. Portrait d'un jeune homme.

H.m.o, 46. - L. m. o, 56. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, les cheveux longs, il porte un col brodé et un vêtement jaune à manches brodées.

BRONZINO (Angiolo).

403. Portrait de Cosme Ler

H. m. o, 77. - L. m. o, 59. - Bois, dem. fig.

Vu presque de face, avec la barbe rare, il est vêtu d'une armure de fer, et repose sa main droite sur un casque. Derrière, une tenture verte. [ Voyez la notice du N.º 212, Salle de l' Iliade].

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

404. Portrait de la Grande-Duchesse Victoire de la Rovère.

H. m. o, 82. - L. m. o, 62. - Toile, forme ovale, dem. fig.

Elle est représentée presque de face, vétue d'un habit de veuve, un voile sur la tête, une croix suspendue sur son sein. Elle a dans sa main droite un livre, et appuye sa gauche sur la chaise.

[Voyez la notice du N.º 416, Salle de Jupiter].

BEMBO (Bonifazio), ou FAZIO DA VALDARNO; né à Cremone; florissait vers 1461 (Ecole Vénitienne).

405. Jésus au milieu des Docteurs.

H. m. 1, 98 - L. m. 1, 76 - Toile, forme vintrée, fig. ent.

Dans un atrium. Jésus, debout sur un gradin, parle aux Docteurs; les uns assis, leurs livres ouverts; les autres debout, parlant entr'eux. Derrière, la Vierge et Saint Joseph. Dans le fond, de petites figures. Par les fenêtres ouvertes on distingue diverses habitations

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

406. Saint Dominique.

H. m. o, 76. - L. m. 1, 14. - Toile, fig. ent.

Le Saint est agenouillé dans une grotte, nud jusqu'à la ceinture, les yeux baignés de larmes et levés vers le ciel, une pierre dans sa main pour s'en frapper la poitrine. A gauche, des âmes du purgatoire dans les flammes avec deux anges volant au dessus. Dans une de ces âmes l'artiste s'est représenté lui-même. Par l'ouverture de la grotte, echappée de paysage où des brigands assassinent des voyageurs.

ANONYME.

407. Portrait d'homme.

H. m. o, 56. - L. m. o, 48. - Toile, dem. fig.

Il est vu presque de face, avec des moustaches et une barbe grise, et un habit ecclésiastique. FAES (Peter Van-der), dit LE CHEV. LELY; ne à Soest en Westphalie, en 4618; mort à Londres en 4680 (Ecole Flamand).

#### 408. Portrait de Cromwell.

H. m. 0, 72. - L. m. 0, 60. - Toile, dem. fig.

Représenté de trois-quarts, avec les cheveux longs, et sans barbe, il porte un grand col blanc, et une armure.

[Lely fit le portrait de Cromwell, lorsque celui-ci commandait comme général, l'armée en Ecosse, à la fameuse bataille de Dunbar et de Worcester. Il avait alors 50 ans l.

LUCIANI (Sebastiano), dit fra Sebastiano dal Piombo.

### 409. Portrait d'homme.

H. m. o, 78. - L. m. o, 66. - Ardoise, dem. fig.

Vu presque de face, avec une longue barbe brune, il porte un berret et un vêtement doublé d'hermine. Il tient ses gants dans sa main droite.

ROBUSTI (Jacopo) dit il Tintoretto.

#### 410. Portrait d'homme.

H. m. 1, 11. - L. m. 0, 96. - Toile, dem. fig.

Tourné de trois-quarts, la barbe rare, portant un col blanc et un berret noir; il a un vêtement et un manteau noir; et tient dans sa main droite ses gants, en rèlevant sous son bras un pan de son manteau. Sur le fond ces mots: « Anno ÆTATIS SUÆ XXIV ».

### QUATRIÈME PAROI.

BOTH (Jan), dit Вотн D'ITALIE, peintre et graveur; né à Utrecht en 4610; mort à Vénise en 4650 (Ecole Hollandaise).

# 411. Paysage.

H. m. 1, 62. - L. m. 1, 22. - Toile.

A droite, groupe d'arbres; au second plan, un ruisseau qui coule entre des rochers sur lesquels sont des pasteurs et des chevres. Au fond, vallons et montagnes.

SWANEVELT ou SUANEVELT (Herman van), dit Her-MAN D'ITALIE; né à Woerden vers 4620; mort à Rome en 4690 (Ecole Hollandaise)

## 412. Paysage.

H. m. o, 99. - L. m. 1, 29. - Toile.

A gauche un vieux bâtiment; les anneaux de fer de la muraille, et l'enseigne de la bouteille indiquent une hotellerie. Dans l'interieur on aperçoit des gens attablés; et au dehors deux maréchaux ferrant un cheval; non loin delà, deux ânes. Au milieu du tableau, un mur couvert de lierre, derrière lequel s'elévent plusieurs arbres. Sur le devant à gauche, des blanchisseuses lavant à un ruisseau. Au second plan, au delà d'une prairie, un château et des cabanes; au fond une suite de vallons. Soleil cuchant.

On remarque dans cette Salle, une table de scagliola; et une autre en brocatelle d'Espagne. Le Stipo qui est au milieu, fut acheté par le Grand-Duc Ferdinand II. Ce meuble, dont Monconys fait mention, fut sculpté en Allemagne. Les peintures sur pierres dures, sont des Breughel. L'interieur renferme de nombreux tiroirs, dont plusieurs à secret. Une mosaïque enrichit le devant; et l'on voit peint sur la partie opposée, le mariage de Sainte Cathérine, copie de Gabbiani, d'après l'original du Corrége qui est au musée de Naples. Dans les autres compartiments, sont les douze apôtres d'un côté, et un crucifix de l'autre, ouvrages exécutés en ambre. Au sommet un orgue et un cadran; et dans le bas un autel. Sur les côtés, diverses tiroirs servant de sacristie. Derrière un miroir, au dessous duquel est un *Ecce Homo*, de l'ecole du Cigoli. On dit que le cardinal Léopold de Médicis se servait de ce meuble pour y celebrer l'office divin.

#### CHAMBRE DE FLORE

#### PEINTE PAR MARINI.

Dans le milieu du plafond, dans une circonférence est représentée la déesse entourée d'amours qui lui portent des fruits et des fleurs. Les ornements en grisaille autour de la chambre sont peints par Landi.

#### PREMIÈRE PAROL.

VASARI (Giorgio).

### 413. Sainte Famille.

H. m. 1, 40. - L. m. 1, 03. - Bois, fig. ent.

La Vierge à genoux, tient embrassés Jésus et Saint Jean. Derrière, Saint Joseph et Sainte Elisabeth.

PALMA (Jacopo) dit il Vecchio.

# 414. Portrait de femme.

H. m. o, 85. - L. m, o, 64. - Toile, demi fig.

Elle est représentée de trois-quarts, avec un voile sur la tête, un vêtement noir, et un livre dans ses mains. SUSTERMANS (Justus).

### 415. Portrait de Ferdinand II de Médicis.

H. m. o, 77. - L. m. o, 64 - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts; il porte un grand col relevé à gros plis et une cuirasse.

[Rempli d'amour pour les sciences, les lettres et les arts, il prolégea particulièrement la famouse Académie dite del Cimento].

DUGHET (Gaspre), dit LE PUSSIN; né à Rome en Mai 4643; mort dans cette ville le 25 Mai 4675 (Ecole Romaine).

## 416. Paysage.

H. m. 0, 52. - L. m. 0, 82. - Toile.

Dans le lontain, des collines boisées; plus à gauche, au milieu des ombrages des bàtiments anciens rappelant la campagne romaine. Un peu en avant, un groupe d'arbres aux pieds desquels passe une route, où l'on voit une figure. Sur le premier plan, un ruisseau an bord duquel s'elevent des chênes. En avant, une figure et deux chiens.

[Les quatre paysages de Gaspre Poussin, qui sont dans cette chambre étaient la propriété de la famille Ugolini. Le peintre Fedele Acciai les vendit au Grand-Duc Léopold II].

CALVART (Denis); né à Anvers, en 4565; mort à Bologne en 4649 (Ecole Flamande).

#### 417. Saint Jerôme.

H.m. 1, 16. - L.m. 1, 73. - Toile, dem. fig.

Il est en train d'écrire; deux anges sont près de lui. Sur une table où il s'appuie sont des livres, un encrier, une tête de mort, un sablier et un rosaire. Du côté opposé, un Crucifix. RUTHART (Carl), peintre et graveur, florissait de 4660 à 4680 (Ecole Allemande).

### 418. Bêtes fauves.

H. m. 1, 01. - L. m. 1, 39. - Toile.

Des cers, les uns debout, les autres reposant sur l'herbe. Près d'eux un lièvre. Des oiseaux voltigent dans l'air. Des cygnes sendent l'eau. Dans le second plan, des arbres. Au fond, montagnes. On lit sur un rocher: Car Ruthart fec ».

SUSTERMANS (Justus).

### 419. Portrait d'homme.

H. m. o, 96. - L. m. o, 76. - Toile, dem. fig.

Vu presque de face, les moustaches, la royale et les cheveux gris, il porte un col rabattu, un habit et un manteau noir, et tient dans sa main droite un mouchoir.

ANONYME.

# 420. Sainte Agnés.

H. m. o, 73. - L. m. o, 59. - Bois, dem. fig.

Vue de trois-quarts, les cheveux épars tombant sur ses épaules et ornés de perles, elle porte un large manteau, et tient un agneau dans ses bras.

DUGHET (Gaspre), dit LE PUSSIN.

## 421. Paysage.

H. m. o, 51. - L. m. o, 86. - Toile.

Dans le lointain une plaine où sont éparses des habitations. Au second plan, un village sur une colline, au pied de laquelle coule un ruisseau qui tombe en cascades entre des rochers. A droite, à travers les arbres, une route où sont plusieurs figures, parmi lesquelles est un satyre jouant avec une chêvre. A gauche un arbre dont le tronc est rompu.

#### DEUXIÈME PAROI.

RIMINALDI (Orazio); né à Pise en 1598; mort en 1631 (Ecole Florentine).

422. L'Amour artiste.

H. m. 1, 41. - L. m. 1, 12. - Toile, fig. ent.

Assis sur un bas-relief brisé recouvert d'une draperie rouge, l'amour a dans la main droite un violon et une lance; il indique de l'autre des armes, des papiers, une palette, des balances et une sphère ornée de lauriers, placés devant lui. A terre, un casque d'où sortent des abeilles.

VECELLIO (Tiziano).

423. Jésus adoré par les pasteurs.

H. m. o, 93. - L. m. 1, 12. - Bois, fig. ent.

Dans une pauvre cabane, la Vierge agenouillée découvre l'enfant Jésus placé dans un berceau. Près de la Vierge, Saint Joseph, et des pasteurs qui apportent leurs offrandes; l'un d'eux guide le bœuf et l'àne. La lune éclaire cette scène. Dans un plan plus éloigné, deux figures portant une torche; au fond un bois, et des moutons gardés par un pasteur.

HOLBEIN (Manière de).

#### 424. Portrait d'homme.

H. m. o, 29. - L. m. o, 20. - Bois, dem. fig.

Tourné de trois-quarts; sans barbe, la tête coiffée d'un berret noir, il porte un vêtement de même couleur, doublé de fourrure, et tient au papier dans la main.

CARRACCI (Annibale).

### 425. Sainte Famille.

H. m. o, 25. - L. m. o, 19. - Toile, fig. ent.

La Vierge assise soutient son divin Fils qui entoure son cou de ses bras. Elle contemple un enfant, sans doute Saint Jean, qui est auprès d'elle. Derrière une tente, audelà, paysage.

FURINI (Francesco), dit il Furino, ne à Florence, vers 4600; mort en 4649 (Ecole Florentine).

### 426. Adam et Eve dans le Paradis terrestre.

H. m. 1, 93. - L. m. 2, 41. - Toile, fig. ent.

Le Père Eternel, assis près d'un arbre, a la main posée sur l'épaule d'Adam agenouillé et les mains jointes. Sur un rocher, Eve assise. Au fond, paysage. [Appartenait à la Galerie Gerini].

FRANCIABIGIO (Marcantonio).

# 427. La calomnie d'Apelle.

H. m. o, 37. - L. m. o, 48. - Bois, fig. ent.

On raconte qu'Apelle, voulant se venger de ses ennemis, fit une peinture représentant la Calomnie. L'œuvre a péri, mais l'histoire en a conservé le sujet. Franciabigio, à l'exemple de Sandro Botticelli, voulut faire revivre la composition du grand artiste Grec. Dans une vaste salle, sur un trône elevé par des gradins, siége un roi avec des oreilles d'âne. A la droite est assise l'Ignorance; à sa gauche le Soupçon. Au pied du trône, à droite, la Calomnie, la Fraude et la Perfidie; la Calomnie tient par les cheveux un homme qu'elle traine devant le roi. Près de ce groupe, un personnage qui fait un discours en faveur de l'accusé. A gauche est un autre roi devant lequel se tient la Vérité toute nue, un miroir à la main invitant du geste a y regarder. On lit dans le bas: « CLAVDITE : QUI : REGITIS : POPYLOS : HIS : VOCIBVS : AU-RES : SIC : MANBUS : LAPSYS : NOSTRIS : PINNIT : APELLES ».

FURINI (Francesco), dit il Furino.

428. Figure allégorique.

H. m. o, 65. - L. m. o, 47. - Toile, forme ovale, dem. fig.

Vue de profil, le sein découvert, elle a dans sa main droite un calice.

DOLCI (Carlo), dit CARLIN DOLCI.

429. Vision de Saint Jean l'Evangéliste dans l'île de Pathmos.

H. m. o, 58. - L. m. o, 47. - Cuivre, fig. ent.

Le Saint à demi étendu sur le sol, appuyé à un rocher, tient un livre dans sa main et tourne les yeux vers le ciel où apparait au milieu des nuages la Vierge ayant sous ses pieds un croissant. Devant lui sur une roche, une bête à sept têtes, et du côté opposé, un aigle. Au fond, la mer.

[« Le peintre fit la belle figure, de grandeur natua relle, de Saint Jean l'Evangéliste en contemplation de vant la mysterieuse vision de la femme, revêtue du soleil, foulant aux pieds le dragon ». (Baldinucci, vie de Carlin Dolci). Le marquis Pierre François Rinuccini, acheta pour 300 écus ce tableau qui demeura dans cette famille jusqu'à son extinction, et passa à un anglais M. Du Boulay. Celui de Pitti est une réduction du tableau dont Baldinucci fait mention].

CARDI (Lodovico), dit il Cigoli.

## 430. La Vierge et l'Enfant Jésus.

H. m. 1, 44. - L. m. 1, 11. - Toile, fig. ent.

La Vierge assise montre à lire à son Fils. Auprès d'elle, à terre, une corbeille remplie d'ouvrages de femme. Cette composition est le portrait d'une mère et de son enfant, aucun emblême ne dénotant un tableau saint.

TASSI (Agostino); né à Pérouse en 4566; mort en 4642 (Ecole Romaine).

# 431. Paysage - Prédication de S. Jean Baptiste.

H. m. o, 87. - L. m. 1, 15. - Toile, fig. ent.

Dans une plaine, sous un groupe d'arbres, Saint Jean préchant devant un grand nombre d'individus, les uns debout, les autres assis, d'autres à cheval, et vétus de differentes manières. Devant le Saint, dans un char, un estropié. Plus à gauche, un arbre isolé, au delà duquel sont de figures; et plus au fond, des collines et des montagnes.

#### ECOLE VÉNITIENNE.

### 432. Portrait d'homme.

H. m. o, 25. - L. m. o, 21. - Bois, dem. fig.

Il est vu de trois-quarts, sans barbe, et coiffé d'un berret.

FONTANA (Lavinia); née à Bologne en 4552; morte à Rome, en 4644 (Ecole Bolonaise).

## 433. Portrait de femme.

H. m. o, 25. - L. m. o, 18. - Cuivre, dem. fig.

Vue presque de face, elle a un grand col relevé, un collier de perles et un vêtement noir ouvert qui laisse voir une robe brodée; elle tient ses mains contré son sein. Au fond une tenture.

#### TROISIÈME PAROL.

BRONZINO (Angiolo).

# 434. Portrait de l'ingénieur Luca Martini.

H. m. o, 98. - L. m. o, 82. - Bois, dem. fig.

Vue presque de face, avec les cheveux courts, la barbe longue et un vêtement noir, il tient d'une

main un plan qu'il indique de l'autre.

[Luca Martini, crée Provveditore de Pise, par Cosme l. cr déssécha les marais qui infectaient les campagnes environnant cette ville. Le plan que tient l'ingénieur, est celui de la campagne de Pise, comme on en peut juger par les noms, de Caldaquoli, Cornazzano, Losoli, palude della duchessa, etc., qui y sont inscrits].

### MANNOZZI (Giovanni), dit Giovanni da S. Giovanni.

#### 435. Portrait d'un Cuisinier.

H. m. o, 91. - L. m. o, 76. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, sans barbe, un bonnet de fourrure sur la tête, il tient dans la main droite un poulet plumé, et dans la gauche un couteau. Il s'appuie à une table. DUGHET (Gaspre), dit LE PUSSIN.

436. Paysage.

H. m. o, 51. - L. m. o, 82. - Toile.

Au fond, une plaine traversée par des aqueducs. A droite, des palais et des temples. Dans un plan intermédiaire, un ruisseau. Dans un des côtés un arc en ruinés; de l'autre un arbre. Sur le devant, deux figures; l'une debout, l'autre couchée.

DICK (Anton Van).

437. Le repos en Egypte.

H. m. 1, 54. - L. m. 1, 59. - Toile, fig. ent.

A l'ombre d'un arbre chargé de fruits, la Vierge, assise sur un tertre, soutient son divin Fils qui regarde un groupe d'anges dansant devant lui. Derrière la Vierge, Saint Joseph. Dans les airs, des anges chantant.

[Appartenait à la Galerie Gerini].

RUTHART (Carl).

438. Cerf terrassé par des bêtes féroces.

H m. 1, 01. - L. m. 1, 58. - Toile.

Un Cerf est assailli par plusieurs léopards; l'un d'eux l'à déjà terrassé et le mord à l'échine; un autre tâche de le saisir à la bouche; un troisième s'élance d'un rocher. Un tigre étendu par terre concentre toute son attention sur un aigle posé sur un rocher. Du côté opposé, un lion; dans le centre un ours. Dans le fond, quelques arbres.

ECOLE VÉNITIENNE.

## 439. Portrait de femme.

H. m. o, 97. - L. m. o, 71. - Bois, dem. fig.

Vue de trois-quarts, avec un col relevé, une robe blanche et un pardessus de couleur sombre; une chaine pend sur sa poitrine. Elle a dans une main ses gants, et dans l'autre un bout de sa ceinture.

DOUVEN (chev. Jan-Franz); né à Roermont, dans le duché de Clèves, en 1656; mort à Prague en 1727 (Ecole Allemande).

## 440. Portrait de femme.

H. m. o, 96. - L. m. o, 72. - Toile, dem. fig.

Vue presque de face, elle porte un col en dentelles, un collier, et une robe noire brodée. Assise dans un fauteuil, elle appuie une main sur un des bras, et tient dans l'autre un éventail de plumes.

DUGHET (Gaspre), dit le Pussin.

# 441. Paysage.

H. m 0, 50. - L. m. 0, 87. - Toile.

Une rivière coule entre deux collines sur l'une desquelles, s'élévent quelques habitations. Du côté opposé, plusieurs maisons. Sur le devant, deux figures, l'une couchée l'autre tenant un chevreau. Sur la rive, trois vaches. ALLORI (Alessandro), dit il Bronzino.

## 442. La Vierge et l'enfant Jésus.

H. m. 1, 32. - L. m. 0, 92. - Toile, fig. ent.

La Vierge assise, les cheveux dénoués épars sur ses épaules, tient sur ses genoux son divin Fils qui a dans sa main droite une couronne de fleurs qu'il pose sur la tête de sa mère. Dans sa main gauche est une couronne d'épines que prend la Vierge Marie. Sur le devant, une corbeille remplie de linge. Au fond, paysage.

PONTE (Jacopo), dit il Bassano.

# 443. Jésus au jardin des Oliviers.

H. m. o. 80. - L. m. 1, 28. - Toile, fig ent.

Au premier plan, Pierre, Jacques et Jean, endormis. Jésus, à genoux en présence d'un ange resplendissant. Dans le lointain, à la lueur des flambeaux, une troupe de soldats guidés par Judas. Au fond, paysage.

#### QUATRIÈME PAROI.

GENTILESCHI (Artemisia).

444. Judith.

H. m. o, 97. - L. m. o, 79. - Toile, dem. fig.

Représentée presque de face, les cheveux et le sein ornés de joyanx elle tient la main droite levée et armée d'un cimeterre, et avec sa main gauche, saisit par les cheveux, Holopherne endormi, appuyé sur un oreiller. Derrière, la servante, un sac à la main, se couvre les yeux pour ne pas voir le coup que va porter Judith. Dans le fond, une tente.

FRANK (Franz), LE JEUNE; ne à Anvers en 1580; mort dans cette ville, en 1642 (Ecole Flamande).

### 445. Jésus montant au Calvaire.

H. m. o, 55. - L. m. o, 85. - Bois, fig. ent.

Jėsus, succombant sous le poids de la croix, près de lui, Sainte Véronique; plus en arrière, la Vierge et Saint Jean. Simon, suivi de cavaliers, aide Jésus à porter la croix. Plus en avant, un des larrons, les bras liés derrière le dos, et près de lui, un estropié et deux hommes dont l'un lui presente une idole, et l'autre le tient par les cheveux. Au troisième plan, le second larron gardé par des soldats. Dans l'éloignement, le calvaire; du côté opposé, Jérusalem.

PONTE (Leandro), dit IL BASSANG.

446. La Céne.

H. m. o, 92. - L. m. 1, 35. - Toile, fig. ent.

Jésus, assis au milieu des apôtres, leur donne sa bénédiction. Un des disciples, à sa gauche, tient la tête penchée sur la table. Sur le devant du tableau, un chien et un chat. Dans le coin, à gauche, un enfant versant du vin, et ayant à ses pieds une corbeille pleine de fruits.

ANONYME.

447. Portrait supposé de Jean Bologne.

H. m. 1, 06. - L. m. 0, 81. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, le corps tourné à gauche, il a dans une main un ébauchoir, et dans l'autre un médaillon. Sur le banc, cire et outils à l'usage des sculpteurs, et l'ébauche de deux

figures.

[On croit, à en juger par d'autres portraits de cet artiste, que celui-ci est le sien. D'ailleurs le groupe ébauché qui y est représenté, rappelle deux figures sculptées en marbre du même artiste qui existent dans la grande Salle du Palais Vieux. Enfin le vêtement, et l'époque à laquelle remonte cette peinture appuyent cette supposition].

CIAFFERI (Pietro), dit LO SMARGIASSO; né à Pise en 4600. Florissant vers 4651 (Ecole Florentine).

# 448. Jésus montré au peuple.

H. m. o, 39. - L. m. o, 85. - Toile, fig. ent.

Sur le seuil d'un monument d'ordre composite, le Christ, entouré de gardes, est montré à la foule par Pilate. Une figure tient debout une croix; derrière cette figure, une statue. Sur le devant du tableau, un immense multitude.

Au milieu de la Chambre, est la célèbre Vénus de

Canova, sortant du bain.

« Retourné à Rome, enfermé de nouveau dans son « atelier, Canova quoi qu'il eût promis à Louis roi « d'Etrurie, d'executer une copie exacte de la Vénus « de Médicis pour orner la Tribune de la Galerie de « Florence, préfera composer une Vénus originale » ( Missirini, vie de Canova).

La Vénus de Medicis, rendue à Florence, celle de

Canova fut transportée à Pitti.

Les deux tables en mosaïques sur fond d'albâtre, représentent le palais des Cascines de Florence et les bains de Montecatini.

#### CHAMBRE DES PUTTI

#### PEINTE PAR MARINI.

Au milieu du plafond sont des enfants ailés. Autour, bas-reliefs en grisaille.

#### PREMIÈRE PAROI.

BRIL (Paul), peintre et graveur; né à Anvers en 1554; mort à Rome en 1626 (Ecole Flamande).

449. Paysage.

H. m. o, 95. - L. m. 1, 29. Toile.

A gauche plusieurs habitations, et un groupe d'arbres. Du côté opposé, au second plan, un village entouré de murs. Au fond, un lac baignant des collines En avant, des moutons, des chèvres, des poulets, et des bergers.

SWANEVELD (Herman), dit HERMAN D'ITALIE.

450. Paysage.

H. m. o, 74. - L. m. o, 99. - Toile.

Sur des rochers, entre lesquels croissent des arbustes, s'élévent les murs d'un ancien château. Au milieu du tableau, coule un ruisseau aux rives verdoyantes. Dans l'éloignement, des collines. Un groupe d'arbres clot ce paysage qu'animent quelques figures de bergers.

PONTE (Leandro) dit IL Bassano.

## 451. Scène champêtre.

H m. 0, 76. - L. m. 1, 02. - Toile, fig. ent.

Une plaine avec des arbres et des collines. Au premier plan, une jeune femme donne à boire dans une tasse à son enfant assis sur une pierre; prés de là, une vieille femme prend du lait avec une écuelle dans un poelon. Au secon plan, un berger un panier au bras; au troisième, des génisses et deux agneaux mangeant dans un bassin; tout près, un petit chien couché.

[Ce tableau est la copie en grand du N.º 477, du même peintre, Salle de Saturne].

ROSA (Salvatore).

# 452. Paysage - La Paix brûlant des armes.

H. m. 1, 34. - L m. 2, 03. - Toile.

Au premier plan, à gauche, groupe d'arbres, aux pieds desquels la Paix, sous la figure d'une femme, assise, vêtue de blanc, et couronné de feuilles d'olivier, une palme dans une main, une torche dans l'autre, met le feu à un monceau d'armes. A ses pieds, un agneau et un lion. Dans un plan intermédiaire, un lac; dans le lointain des collines couronnées de tours. Signé, sur une pierre, « Rosa ».

[On lit dans Baldinucci: « Salvatore peignit pour le « cardinal Jean-Charles, deux paysages; l'un représentant « la Justice venant chercher un refuge chez des paysans »; on ne sait où est ce tableau actuellement. « L'autre représentant la Paix brûlant des armes ». C'est le tableau que nous avons sous les yeux].

AELST (Willem-Van); né en Hollande en 1620; mort en 1679 (Ecole Hollandaise).

### 453. Objets de cuisine.

H. m. 1, 21. - L. m. 0, 96. - Toile.

Sur une élégante corniche sont placés une tête et une peau de mouton, divers fruits, un artichaud, et une corbeille pleine de fruits. A la muraille sont suspendus, une fressure, un poumon, un poulet et des oiseaux.

RUYSCH (Rachel); née à Amsterdam, en 4664; morte en 4750 (Ecole Hollandaise).

# 454. Fleurs et fruits.

H. m. o, 87. - L. m. o, 66. - Toile.

Dans un vase placé sur un banc, un bouquet de fleurs sur lesquelles se posent plusieurs insectes. Sur le banc, des grenades. On lit dans le fond: « RA RUSSCH ».

[M. Artaria négociant de Manheim vendit ce tableau en 4823, au Duc Ferdinand III, moyennant 4400 sequins avec un autre du même auteur et une marine de Backuisén. Les deux premiers tableaux avaient appartenu au Comte Fries de Vienne; la marine a M. Schweizer de Francfort].

#### DEUXIÈME PAROI.

SCHELLINKS (Willem-Van); on ignore l'epoque de sa naissance et celle de sa mort (Ecole Flamande).

### 455. Paysage.

H. m. o, 56. - L. m. o, 86. - Toile.

Au milieu du tableau, un pont avec des arbres à ses extremités. En avant, une route, sur laquelle une figure à cheval. Du côté opposé, une statue entre deux colonnes. Au fond, montagnes. Soleil couchant. Signé: G. v. s.

DUBBELS (Jan); florissait vers 1729 (Ecole Hollandaise).

456. Marine.

La mer est agitée; les vagues viennent se rompre contre les digues élevées près de la plage. Dans l'éloignement, plusieurs bâtiments. Signé: Dubbels.

[Artaria de Manheim vendit ce tableau 200 sequins au Grand-Duc Ferdinand III. Voyez au N.º 454 ci-dessus].

SWANEVELD (Herman), dit HERMAN d'ITALIE.

437. Paysage.

H. m. o, 50. - L. m. o, 65. - Toile.

A gauche un monticule sur lequel est un château au milieu d'arbres. Au centre une rivière qui coule entre des rochers. Dans le fond, des collines, un château dans une plaine, et perspective de montagnes. A droite des chênes, et une route sur laquelle sont des bergers, une femme et des vaches.

DOUWEN (chev. Jan Franz).

458. Portrait d'Anne Marie de Médicis.

H. m. o, 45. - L. m. o, 33. - Toile, fig. ent.

Elle est vue presque de face, avec un riche vêtement brodé; elle indique avec sa droite un fauteuil placé devant une table servie. A ses pieds, un chien. Dans le fond, un rideau rouge, une glace et une porte entrouverte par laquelle on aperçoit plusieurs figures.

[Fille de Cosme III, et mariée à Jean Guillaume Electeur Palatin, elle retourna à Florence après la mort de son mari. Cosme lui manifesta toujurs une grande affection, et lui mort, elle vécut presque constamment au Couvent de le Quiete, à cause de son frère, Jean-Gaston, qui avait pour elle peu de sympathie. Elle survecut à toute sa famille et mourut en 1743].

DOUWEN (chev. Jan Franz).

459. Anne Marie de Médicis, en costume de chasse.

H. m. o, 49. - L. m. o, 37. - Toile, fig. ent.

Vue presque de face, coiffée d'un tricorne orné de plumes, elle porte un riche vêtement. Elle tient dans sa droite un fusil, et de l'autre caresse un des trois chiens qui sont autour d'elle. Au fond, paysage avec un lac.

[ Voyez la notice au N.º 458 ci-dessus].

POELENBURG (Kornelis).

460. Paysage.

H. m. o. 25. - L. m. o. 50. - Cuivre, forme ovale.

Sur les rives d'un lac renfermé entre des collines et des montagnes, sont assis des bergers, dont l'un joue de la flûte et l'autre s'appuie contre un rocher; une jeune bergêre danse en s'accompagnant avec un tambour de basque. A l'ombre des arbres un groupe de chèvres.

ZAMPIERI (Domenico), dit il Domenichino.

461. Paysage - Diane surprise par Actéon.

H. m. o, 3o. - L. m. o, 44. - Toile, fig. ent.

Une rivière coule tranquillement à travers un bois touffu. Des Nymphes sont en train de se baigner; d'autres demi-nues, reposent sur l'herbe, et entourent Diane qui a deux chiens auprès d'elle. Derrière on aperçoit Actéon. Au fond, des montagnes. ANONYME.

462. Paysage.

H. m. o, 47. - L. m. o, 55. - Toile.

Un bois traversé par une route sur laquelle sont des chasseurs et leurs chiens, un promeneur au repos et un ouvrier. Plus au fond, deux figures à cheval; dans le lontain, une plaine. Effet de soleil couchant.

POELENBURG (Kornelis).

463. Paysage.

H. m. o. 42. - L. m. o. 56. - Cuivre.

Un lac; à droite des arbres; au fond des collines baignées par l'eau. En avant des baigneurs sortent du lac; d'autres se reposent sur la rive.

ZAMPIERI (Domenico), dit il Domenichino.

464. Paysage - Vénus, l'amour et satyres.

H. m. o, 25. - L. m. o, 53. - Cuivre, forme ovale.

A l'ombre d'un bois, Vénus nue, se repose, étendue sur un banc de pierre, le bras appuyé sur un coussin; et serrant contre son sein le petit Cupidon. Derrière le rocher, à droite, une figure qui tente de dérober les flêches du carquois posé à terre. Du côté opposé, deux satyres observent attentivement.

HUYSUM (Jan Van); né à Amsterdam le 5 Avril 1682; mort dans cette ville le 8 Fevrier 1749 (Ecole Hollandaise).

465. Fleurs et fruits.

H. m. o, 46. - L. m. o, 34. - Toile.

Dans un vase, placé sur une table de marbre, et orné d'un bas-relief représentant des amours, sont des fleurs sur lesquelles posent des papillons et des mouches. Sur la table sont des prunes, et un nid d'oiseaux avec les œufs. Signé Jan-Van. II.

DOUWEN (chev. Jan-Franz).

466. Portrait d'Anne Marie de Médicis.

H. m. o, 45. - L. m. o, 32. - Toile, fig. ent.

Vue de face, elle est debout, richement vêtue, les cheveux ornés de perles, et porte un grand col rabattu. D'une main elle tient un pan de son vêtement. Par terre est couche un petit chien. Au fond une grande tenture rouge. Du balcon ouvert on découvre le paysage.

DOUWEN (chev. Jan-Franz).

467. Portrait de Jean Guillaume Electeur Palatin, et de sa femme Anne Marie de Médicis.

H. m. o. 49. - L. m. o. 59. - Toile, fig. ent.

Il sont debout, en costume de bal masqué, et paraissent se parler. Jean Guillaume est vu de profil; sa femme, de face. Près d'eux, deux chiens. Au fond une tenture, au delà une table servie, autour plusieurs personnes, les unes debout, les autres assises; celles-ci jouant de divers instruments. Sur une table, vases d'argent.

POELENBURG (Kornelis).

468. Ruines Romaines.

H. m. 0, 25. - L. m. 0, 30. - Cuivre, forme ovale.

Au centre, un arc dédié à Titus; dans le lointain un autre à Minerve. Une ruine, au premier plan, avec des arbustes. En avant, un pâtre à cheval, et des vaches; du côté opposé, d'autres figures.

CARACCI (Annibale).

# 469. Nymphe et Satyre.

H. m. o, 28. - L. m. o, 41. - Bois, dem. fig.

Une nymphe couchée par terre, tournée de dos, laissant voir le profil de son visage, retient dans sa main gauche un pan de la draperie qu'i la couvre à demi. Un enfant suspendu dans l'air, tient un satyre par la corne. Ce dernier couronné de pampre, a dans sa main une coupe remplie de raisins. Dans le bas, apparait la tête d'un enfant.

[Sauf quelques petits changements, cette peinture est l'esquisse d'un tableau de la Galerie des Offices, qui d'après Malvasia, fut vendu au Grand-Duc par les Bolognetti l.

#### SCHELLINKS (Willem Van).

## 470. Paysage.

H. m. o, 57. - L. m. o, 86. - Toile.

Au milieu du tableau un pont à trois arches, au delà, un groupe d'arbres; dans le lointain, une tour sur une colline; au fond, montagnes; sur le devant, une route et quelques figures à cheval. Effet de soleil couchant. Signé: G. v. s.

BACKUISEN ou BAKHUYSEN (Ludolff), peintre et graveur; né à Embden en Westphalie, en 1631; mort à Amsterdam en 1709 (Ecole Hollandaise).

#### 471. Marine.

H. m. o, 65. - L. m. o, 79. - Toile.

Le Ciel est couvert de nuages épais; la mer est agitée; cà et là, des bâtiments, les voiles déployées; des oiseaux de mer rasent les vagues.

[Propriété de M. Schweizer de Francfort, il fut acheté par M. Artaria de Manheim, et vendu à Ferdinand III, avec deux autres de Ruysch pour le prix de 4430 sequins; 4823].

RUÏSDAEL ou RUYSDAEL (Jakob), peintre et graveur; né à Harlem vers 4630; mort dans cette ville le 46 Novembre 4681 (Ecole Hollandaise).

# 472. Paysage.

H. m. o, 53. - L. m. o, 63. - Toile.

Dans le milieu du tableau, coule un ruisseau qui forme des cascades entre des rochers. A droite un groupe de chênes; au second plan un autre groupe. Au fond, à travers des arbres, une plaine. Sur un des rochers qui sortent de l'eau, au premier plan, on lit ces môts: « RUYSDAEL ». Sous le groupe de chênes, un jeune pâtre assis, gardant des moutons. Ciel froid et nuageux.

[Le tableau fut achelé par le Grand-Duc Léopold II, à M. Artaria de Manheim, pour la somme de 4200 francesconi].

#### TROISIÈME PAROL

AELST (Willem Van).

473. Gibier et ustensiles de châsse.

H. m. 1, 21. - L. m. o, 96. - Toile.

Sur une table couverte d'une nappe, sont posés un faisan, un canard sauvage, d'autres oiseaux et une gibecière. On voit suspendus dans le haut, un lièvre, deux autres oiseaux et un cor de chasse.

RUYSCH (Rachel).

474. Fruits, fleurs et insectes.

H.m.o, 89. - L.m.o, 69. - Toile.

Près d'un arbre, et épars sur le terrain, diverses espèces de fruits, un nid d'oiseau et un lézard qui léche un des œufs cassés. Derrière, une courge, des épis, dont un de maïs, et des fleurs des bois. Cà et là divers insectes.

[ Voyez son pendant au N.º 434].

AELST (Willem Van).

475. Fruits.

H. m. o, 72. - L. m. o, 99. - Toile.

Sur une table recouverte d'un riche tapis, un coussin orné de glands et une corbeille renversée d'où tombent des cerises, des grappes de raisin, des pêches, des pommes, des figues et un melon.

AELST (Willem Van).

476. Vases et fruits.

H. m. o, 75. - L. m. o, 98. - Toile.

Sur une table recouverte d'un tapis bleu, sont placés sur une nappe, un citron, des cerises, du raisin et d'autres fruits, et divers vases.

ROSA (Salvatore).

477. Paysage - Diogène jetant son écuelle.

H. m. 1, 47. - L. m. 2, 22. - Toile.

Dans une forêt près d'un lac, Diogene debout, entouré de cinq disciples, va jeter son écuelle, à la vue d'un jeune homme accroupi qui boit dans le creux de la main. A gauche un troupeau de brebis, derrière, paysans conduisant deux chevaux chargés d'ustensiles de ménage, sur l'un de ces chevaux est une femme portant son enfant dans les bras. Au fond à travers de grands arbres, des collines, un village,

et dans un plan intermédiaire à droite, plusieurs figures. Signé sur une pierre: « Rosa ».

[« Un grand bois à l'ombre duquel sont plusieurs « personnes en compagnie du philosophe Diogène, lequel, en voyant un jeune homme qui boit avec sa main à un « ruisseau, jette sa tasse. Il fit ce tableau pour le marquis « Carlo Gerini, qui le conservait dans la Galerie, comme « étant d'un grand prix ». (Baldinucci, Vie de Salyator Rosa). Le Grand-Duc Ferdinand III l'acheta en 4848, avec d'autres tableaux provenant de la même Galerie Gerini].

BRIL (Paul).

478. Paysage.

H. m. o, 93. - L. m. 1, 39 - Toile.

Au delà des rives d'un lac, s'élève une colline occupée par un village; plus au fond une chaine de montagnes qui bornent l'horizon. A droite un tertre élevé, couvert d'arbres; d'un côté de ce tertre s'ouvre une grotte où se tiennent plusieurs pâtres en train de traire des chêvres. Au bord du lac, une femme qui prend de l'eau.

#### QUATRIÈME PAROI.

ALLORI (Cristofano), dit il Bronzino.

# 479. L'adoration des Bergers.

II. m. o, 97. - L. m. o, 79. - Toile, fig. ent.

La Vierge agenouillée, découvre son divin Fils couché dans un berceau. Derrière, Saint Joseph. Devant, plusieurs pasteurs en adoration, et portant des offrandes. Plus en arrière, l'âne. En haut deux anges tenant un cartel. BREUGHEL (Abraham), dit le Napolitain; né à Anvers en 4672; mort après 4700 (Ecole Flamande).

480. Sainte Famille, au milieu d'une guirlande de fleurs.

H. m. 1, 05 - L. m. 0, 85. - Toile.

Dans une guirlande de fleurs, est représenté la Vierge assise, tenant sur ses genoux Jésus debout, qui regarde quelques fleurs posées sur une table, que lui montre un ange. Du côté opposé, un ange, jouant du violon. Derrière, la Vierge, à droite, Saint Joseph; en haut, Dieu le Père, et le Saint Esprit sous la forme d'une Colombe. Au fond, paysage.

On remarque dans cette chambre, une table en brocatelle d'Espagne.

#### GALERIE DU POCCETTI.

Poccetti, a peint dans le plafond de cette chambre plusieurs allégories.

#### PREMIÈRE PAROI.

SUSTERMANS (Ecole de).

481. Portrait d'homme.

H. m. o, 69. - L. m. o, 51. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, les moustaches relévées, il porte un col rabattu à gros plis, et un manteau rougeâtre.

ANONYME.

482. Saint François recevant les stigmates.

H. m. o, 71. - L. m. o, 48. - Bois, fig. ent.

Saint François est à genoux; dans une plaine, près de lui, un de ses compagnons lisant. Dans l'air un séraphin en croix d'où partent les rayons qui stigmatisent le Saint.

ANONYME Flammand.

483. La Vierge en adoration.

H. m. o, 66. - L. m. o, 79. - Toile, dem. fig.

La Vierge, en adoration devant l'enfant Jésus, les mains jointes. A ses côtés, deux anges; l'un les mains croisées sur sa poitrine, l'autre levant une draperie blanche sur laquelle repose l'enfant Jésus. VECELLIO (Marco), dit Marco di Tiziano; ne dans le Frioul, en 1545, mort en 1611 (Ecole Vénitienne).

## 484. La Vierge de la Miséricorde.

H. m. 1, 52. - L. m. 1, 42. - Toile, fig. ent.

A droite du tableau, six hommes sous des costumes différents, se tiennent agenouillés. Du côté opposé, six femmes et une petite fille dans la même attitude. Au milieu, la Vierge, qui couvre de son manteau toutes ces figures. Derrière elle, une tenture.

SUSTERMANS (Ecole de).

## 485. Portrait du Général Grifoni.

H.m. o, 69. - L. m. o, 52. - Toile, dem. fig.

Vu de trois-quarts, avec des moustaches relevées, la royale et les cheveux longs, il porte un col rabattu et une armure de fer, il a un manteau; et l'epée au côté.

PULIGO (Domenico).

### 486. Sainte Famille.

H. m. o, 75. - L. m. o, 59. - Bois, dem. fig.

La Vierge assise vue presque de face, soutient l'enfant Jésus, debout sur un gradin. Derrière, Saint Joseph.

DOSSI (le chev. Dosso).

# 487. Le repos en Egypte.

H. m. o, 52. - L. m. o, 42. - Bois, fig. ent.

La Vierge assise par terre, tient son Fils sur ses genoux et lui montre d'une main le ciel. Plus en arrière, Saint Joseph assis. Au fond, paysage.

#### DEUXIÈME PAROI.

TIARINI (Alessandro); ne à Bologne le 20 Mars 4577; mort dans cette ville le 8 Fevrier 4688 (Ecole Bolonaise).

# 488. Adam et Eve pleurant sur le corps d'Abel.

H. m. 2, 52. - L. m. 1, 68. - Toile, fig. ent.

Au premier plan, Adam a les mains serrées l'une contre l'autre, les yeux levés au ciel. Près de lui on voït le corps inanimé d'Abel, étendu par terre. Au second plan, Eve, assise sur un rocher, les yeux levés au ciel. Derrière, Caïn qui s'enfuit. Au fond, paysage montueux.

RIMINALDI (Orazio).

# 489. Martyre de Sainte Cécile.

H. m. 5, 53. - L. m. 2, 16. - Toile, fig. ent.

Le bourreau a saisi dans sa main gauche les cheveux de la Sainte agenouillée, les mains liées, et s'apprête à la frapper avec l'epée qu'il tient dans la main droite. A terre, plusieurs instruments de musique. Au dessus un ange portant la couronne et la palme du martyre.

[Lanzi et Morrona font mention de ce tableau et disent qu'il était dans l'Eglise da Sainte Catherine à Pise. Il fut placé à Pitti, par ordre du Grand-Duc Ferdinand II, qui fit mettre à sa place, une copie d'Ant. Dom. Gab-

biani].

BARBIERI (Giovan Francesco), dit il Guercino.

#### 490. Saint Sébastien.

H. m. 2, 54. - L. m. 1, 67. - Toile, fig. ent.

Le Saint debout, dépouillé de ses vêtements, attaché à un arbre, tourne les yeux en haut vers

un ange. Au fond, des tours, un fleuve traversé par

un pont.

[Suivant les mémoires laissés par le frère et les neveux du peintre, ce tableau aurait été fait pour le Cardinal Machiavelli, en 4652, pour le prix de 450 ducatons (écus romain). On ne sait à quelle époque ce tableau parvint à Pitti].

#### TROISIÈME PAROL

ANONIME Allemand.

491. Portrait d'homme.

H. m. o, 69. - L. m. o, 56. - Bois, dem. fig.

Il est vu de face, sans barbe, la tête coiffé d'un chapeau et vêtu de noir, il a des gants dans sa main droite.

ALLORI (Alessandro), dit il Bronzino.

492. Portrait du cardinal Ferdinand de Médicis.

H. m. 0,79. - L. m. 0, 57. - Bois, dem. fig.

Vu de trois-quarts, la barbe et les cheveux courts, il porte l'habit de cardinal.

[Voyez la notice du tableau, N.º 337, Salle de Promethée].

ECOLE VÉNITIENNE.

493. Portrait d'homme.

H. m. o, 66. - L. m. o, 55. - Bois, dem. fig.

Vu de trois-quarts, la barbe noire, coiffé d'un berret, vêtu de noir, il tient des gants à la main gauche. VECELLIO (Tiziano).

494. Portrait d'homme.

H. m. 1, 20. - L. m. 0, 98. - Toile, dem. fig.

Vu presque de face, la barbe longue, le vêtement garni de fourrure, qu'il soutient d'une main, l'autre dans laquelle est un papier, repose sur le bras d'un fauteuil. Il porte une chaine d'or à laquelle est attachée un ordre composé d'un aigle à deux têtes.

VECELLIO (Tiziano).

495. Portrait de Thomas Mosti.

H. m. o, 85. - L. m. o, 66. - Toile, dem. fig.

Tourné de trois-quarts, la barbe courte, les cheveux longs, recouverts d'un bonnet noir, il appuie une main sur un livre. Derrière la toile on lit: « TOMMASI MOSTI DI ANNI XXV, L'ANNO MDXXVI; THI- « TIANO DA CADORO PITTORE ».

[ De la famille noble des Mosti de Ferrare; on suppose que c'est le frère d'Augustin, éléve de l'Arioste ].

POZZO (Padre Andrea, jésuite), né à Trente, en 1642, mort en 1709 (Ecole Romaine).

496. Portrait du R. P. Pierre Pinamonti de la compagnie de Jésus.

H. m. o, 67. - L. m. o, 51. - Toile, dem. fig.

Yu presque de face, portant la barbe, les cheveux courts; il est vêtu de noir, et à un crucifix sur la poitrine.

[ Le R. P. Pierre Pinamonti, de Pistoie, accompagna pendant vingt six ans le P. Paul Segneri dans les missions. Il fut aussi le confesseur de Cosme III et c'est pent être à cause de ce dernier titre, que ce portrait se trouve dans cette Galerie].

ANONYME.

497. Portrait d'homme.

H. m. o, 49. - L. m. o, 55. - Toile, dem. fig.

Il est tourné de trois-quarts, avec les cheveux courts, les moustaches et la royale, un col rabattu et un vêtement noir.

Le miniatures qui se voient dans cette Galerie, sont le complément de la collection dont nous avons parlé dans la description du *Corridor des Colonnes*, page 464. On remarque encore dans cette Galerie, un buste en marbre, de Napoleon I.er par Canova; et un bronze de Jupiter, également en marbre, copie d'une œuvre Grecque.

Enfin, deux tables, en albâtre oriental, et une troisième en malachite, soutenue par des pieds en bronze doré.

LISTE des tableaux qui en 1799 furent enlevés de la Galerie du Palais Pitti et transportés à Paris, dressée d'après les reçus et les procés verbaux faits lors de la consignation des dits tableaux.

#### Première Salle dite de Vénus.

Tableau. La Duplicité, de Salvator Rosa.

» Une Bataille, du même.

» La conjuration de Catilina, du même.

» Rendez-vous de chasseurs, de Giovanni da San Giovanni.

# Deuxième Salle dite d'Apollon.

» Sainte Famille, de Rubens.

» Le Cardinal Hippolite de Médicis, de Tiziano.

Portrait, de Van-der Helst.

» Les suites de la guerre, de Rubens.

» Paysage, du même.

» Paysage, du même.

#### Troisième Salle dite de Mars.

» Deposition de Croix, de Pietro Perugino.

» Portrait du Cardinal Guide Bentivoglio, de Van Dyck.

» Martyre de Sainte Agathe, de Sebastiano dal Piombo.

» Portrait du Pape Léon X, de Raffaello.

» Ecce Homo, de Cigoli.

» Les quatre philosophes, de Rubens.

Sainte Famille, de Giulio Romano.

» La Vierge à la chaise, de Raffaello.

# Quatrième Salle dite de Jupiter.

Tableau. Le portrait d'Andrea del Sarto, par lui-même.

- Déposition de la Croix, d'Andrea del Sarto.
- » Calvin et Luther, de Giorgione da Castel Franco.
- La Maîtresse du Titien, par lui-même.
- » Histoire de Joseph, d'Andrea del Sarto.
- » Portrait du Pape Jules II, de Raffaello.
- » Saint Julien, de Cristofano Allori.
- Les Parques, de Michelangiolo Buonarroti.
   Histoire de Joseph, d'Andrea del Sarto.
- » Sainte Famille dite dell'Impannata, de Raffaello.
- » La Vierge, de Tiziano.

### Cinquième Salle dite de Saturne.

- Jésus avec les quatre Evangelistes, de Fra Bartolommeo.
- » Histoire de Jacob, de Bonifazio Veneziano.
- » Sainte Famille, attribué à Raffaello.
- » Saint Jean, du Correggio (Tête d'enfant).
- » Histoire de Jacob, de Bonifazio Veneziano.
- » Portrait, du Baroccio.
- » Bataille, de Bonifazio Veneziano.
- » Sainte Famille, de l'Albano.
- » Tête de l'Annonciation, du Baroccio.
- » L'Ange, du même.
- » La Cléopâtre, de Guido Reni.
- » La Nourrice de la Maison de Médicis, de Paris Bordone.
- » Moïse sauvé des eaux, de Paolo Veronese.
- » Le Pére Eternel, de Raffaello (Vision d'Ezéchiel).
- » La Vierge au trône, du même.
- » Saint Jean endormi, de Carlo Dolci.
- » Les neuf Muses avec Apollon, de Giulio Romano.

Tableau. Sainte Famille, de l'Albano.

- » Portrait de Rembrandt, par lui-même.
- » Sainte Famille, d'Annibale Caracci.

» Sainte Famille, de Raffaello.

» Histoire de Mutius Scévola, de Bonifazio Veneziano.

Sixième Salle dite des Novissimi (Iliade).

- Saint Marc Evangeliste, de Fra Bartolommeo della Porta.
- Ecce Homo, de Tiziano.
- » Jésus dans le jardin des oliviers, de Carlo Dolci.

Trois têtes, de Lorenzo Lotto.

» Le Cardinal Bernard Dovizi de Bibbiena, de Raffaello

» Thomas (Fedra) Inghirami, du même.

- » Tête de Sainte Marie Madeleine, de Sustermans.
- » La Vierge au long Cou, du Parmigianino.
- » Portrait d'homme, du Morone.
- » Portrait de femme, du même.
- » Judith, de Cristofano Allori.
- » Portrait du Pape Clement VII, de Giulio Romano.

Cinquante-six de ces tableau furent transmis au Directoire. Sept des plus petits furent perdus; ces sont les suivants:

Tableau. Sainte Famille, d'Annibale Caracci.

- » Sainte Famille, école de Raffaello.
- » Moïse sauvé des eaux, de Paolo Veronese.
- Histoire de Jacob, de Bonifazio Veneziano.
- » Idem, du même.
- » Histoire de Mutius Scévola, du même.
- » Bataille, du même.

Les cinquante-six tableaux ci-dessus, faisant partie de la Galerie Pitti, furent repris à Paris par les soins du Sénateur Chev. Jean Degli Alessandri, président de l'Académie des Beaux Arts, assisté du Directeur Prof. Pierre Benvenuti, et renvoyés à Florence, le 25 Octobre 4815. Outre ces tableaux il se trouvait aussi beaucoup de tables en pierres dures, la célèbre Vénus de Médicis et d'autres objets appartenant à la Toscane.

( Des archives de la Galerie Royale de Florence).

LISTE des tableaux existant dans la Garderobe d'Urbin, qui furent envoyés à Florence en 1631, extraite du recueil des documents qui servirent à Pelli pour son ouvrage intitulé (Saggio Storico della R. Galleria) manuscrit existant dans la R. Galerie de Florence, pag. 120.

Tableau. Un soldat armé, qu'on croit être le portrait d'Uguccione della Faggiola, du Giorgione.

Sur toile, une Madeleine presque nue, on ignore le nom du peintre.

» Sur toile, une Madeleine, du Baroccio.

» Portrait de S. A. S., du même.

» Portrait du Duc François Marie, de Tiziano.

Le Sauveur, du même.

» Une femme nue couchée, du même.

» Sur bois, Sainte Agathe, de Fra Sebastiano dal Piombo.

» Sur bois, la Vierge l'enfant Jésus S. Jean Baptiste et une autre figure, de Raffaello.

» Sur toile, la Visitation de la Vierge, du Baroccio. Tableau. Portrait de la Duchessa Eleonore vêtue à l'antique, de Tiziano.

> Sur toile, portrait d'Annibal carthaginois du même.

D

- Sur toile, portrait de Maestro Prospero, du Ba-3) roccio.
- Sur bois, Sainte Marie Madeleine, de Tiziano.

Quatre, du Bassano.

Deux, construction de l'Arche etc., du même.

Un repas, du même.

Portrait du Duc Guidobaldo II, la main sur la )) tête d'un chien, du Zuccharo.

Le même Guidobaldo, de Tiziano.

- Sur toile, Judith, de Tiziano où Palma Vecchio. 2)
- Sur toile, tête de Saint François, de Federigo 39 Zuccharo.

Ecce Homo, de Tiziano.

- Sur papier, portrait du Pape Jules II, de Raffaello.
- Figures et animaux, du Bassano. 1)

Sainte Marie Madeleine, de Raffaello. ))

La Vierge de la Miséricorde et plusieurs figu-2) res, de Tiziano.

Sur bois, la Vierge, Jesus et saint Jean Baptiste, de Raffaello.

Sur toile, la Vierge, Saint François, et Saint )) Ubalde; inachevée, du Baroccio.

Sur bois, la Vierge, l'enfant Jésus, Saint Joseph )) et Sainte Anne, de Tiziano.

La Calomnie, de Federigo Zuccharo.

Sur bois, portrait de Jules II, de Raffaello.

Sur bois, portrait de Raffaello, par lui-même.

Sur toile, Jésus avec Nicodême, Saint Niccolas 1) et deux anges, du Mecherino.

Sur bois (Quem genuit adoravit) de Tiziano. Saint Pierre, in Vinculis, di Federigo Zuccharo.

Sur toile, femme brune vêtue à l'antique, une coquille à la main, inconnu.

))

Tableau. Sur bois, la Vierge, Saint Jean et Sainte Elisabeth, copie, d'après Tiziano.

La Vierge, Jésus et deux anges, copie du Baroccio d'après Tiziano.

Sur bois, le Duc Guidobaldo, inconnu.

» Sur bois, portrait du pape Paul III, inconnu.

Sur bois, portrait du pape Sixte IV, inconnu.

» Sur toile, portrait du Duc François Marie I.

» Deux. Sur toile, la Vierge et Saint François, du Palma Vecchio.

» Sur bois, la Nativité, de Tiziano.

» Portrait de femme, demi figure, du même.

» Portrait du Duc François I, du même.

» Sur toile, le Sauveur, du Palma Vecchio.

Sur un autre liste sont notés ces tableaux.

Tableau. Portrait d'une jeune femme.

» Sur bois, portrait d'un pontife.

» Sur bois, un enfant.

» Un bras, de métal.

» Sur bois, Saint François vêtu de blanc.

» Sur bois, portrait d'une femme, et d'un jeune homme vêtus à l'antique.

Jésus, copie d'un tableau, qui est in Espagne.

Sur bois, portrait d'une Veuve.

Papier collé sur bois, portrait de Jean Pieri.

Un vase de terre, qu'on dit avoir servi aux Sacrifices des anciens habitants de Pesaro.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

DES

## NOMS ET PRÉNOMS DES ARTISTES

DONT LA GALERIE POSSÈDE DES OUVRAGES

avec les numéros correspondant à ceux du catalogue.

Abak (Johan), ou Van Aken, 284.

Acist (Willem Van), 453. 473. 475. 476.

Albani (Francesco), dit l'Albano, 173. 175. 278.

Albertinelli (Mariotto), 365.

Allegri (Antonio), dit il Correggio, 453.

Allori (Alessandro), dit il Bronzino, 294. 442. 492.

Allori (Cristofano), dit il Bronzino, 44. 72. 95. 96. 293. 303. 402. 479.

Altissimo (Cristofano dell'), ou Papi, 345. 327.

Amerighi o Morigi (Michel'Angiolo), dit il Caravaggio, 483.

Andrea del Sarto, Voy. VANNUCCHI.

**Anonymes**, 33. 68. 229. 238. 245. 274. 273. 274. 283. 310. 334. 336. 342. 364. 366. 370. 375. 407. 420. 447. 462. 482. 483. 497.

Backuisen ou Bakhuysen (Ludolff), 474.

Barbarelli (Giorgio) dit il Giorgione, 147. 161. 185. 222. 380.

**Barbieri** (Giovan Francesco), dit il Guercino, 8, 29, 50, 99 403, 456, 468, 234, 490.

Baroccio (Federigo), ou Fiori d'Urbino, 55. 401. 462. 214. 254. 264.

Bartolommeo (Fra del Fattorino), dit Baccio della Porta, ou il Frate, 64. 425. 459. 208. 256. 377.

Bassano (Jacopo), Voy. Ponte Jacopo.

Bassano (Leandro), Voy. Ponte Leandro.

Bassano (Francesco), Voy. Ponte Francesco.

Bazzi ou Razzi (Giovann'Antonio), dit il Sodoma, 374. 382.

Beato Angelico, Voy. GIOVANNI da Fiesole.

Beccafumi (Domenico), dit il Mecherino, 359.

Bembo (Bonifazio), ou Fazio da Valdarno, 405.

Berrettini (Pietro), dit Pietro da Cortona, 21.

Betti (Bernardo), dit il Pinturicchio, 341.

Bigordi (Michele), dit Michele di Ridolfo, 480.

Bigordi (Domenico), dit il Ghirlandajo, 358.

Bigordi (Ridolfo), dit il Ghirlandajo, 224.

Biliverti (Giovanni), 22. 202.

Boateri (Jacopo), 362.

Bordone (Paris), 89. 109, 194, 257, 297.

Borgognone, Voy. Cortois.

Both (Jan), dit Both d'Italie, 411.

Botticelli, Voy. FILIPEPI.

Breughel (Abraham), dit le Napolitain, 480.

Bril (Paul), 449. 478.

Bronzino (Angiolo), 39. 204. 206. 212. 277. 279. 403. 434. Buonarroti (Michelangiolo), 413.

Cagnacci, Voy. CANLASSI.

Caliari (Carlo), dit Carletto, 239.

Caliari (Paolo), dit Paolo Veronese, 37. 408. 434. 436. 486. 496. 246. 267. 268. 269.

Calvart (Dionis), 417.

Campagnola (Domenico) 470.

Canlassi (Guido), dit Cagnacci, 75.

Caracci (Agostino) 320.

Caracci (Annibale), 466. 220. 350. 425. 469.

Caravaggie, Voy. AMERIGHI.

Cardi (Lodovico), dit il Cigoli, 27. 46. 51. 90. 98. 290. 301. 303. 430.

Carpi (Girolamo), dit Girolamino da Carpi, 36. 445. 385. Carrucci (Jacopo), dit il Pontormo, 449. 482. 233. 249. 379.

Castagno (Andrea del), 372.

Cavalori (ou Salincorno da Mirabello), 387.

Champaigne (Philippe de), 426.

Ciafferi (Pietro), dit lo Smargiasso, 448.

Cigoli, Voy. CARDI.

Clovio ( Don Giulio ), 241.

Cantarini (Simon), da Pesaro, dit il Pesarese, 25. 48.

Correggio (Copie da), 259.

Correggio, Voy. ALLEGRI.

Courtois (Jacques), dit il Borgognone, 412.

Costa (Lorenzo), 376.

Credi (Lorenzo di), 354.

Crespi (Giuseppe Maria), dit lo Spagnolo, 432. 308.

Curradi (chev. Francesco), 40. 286.

Polei (Carlo), dit Carlin Dolei, 53, 94, 454, 455, 213, 247, 227, 270, 275, 280, 281, 288, 302, 316, 321, 325, 392, 397, 404, 406, 429,

Domenichino, Voy. ZAMPIERI.

Dossi (ou il Chev. Dosso), 148, 487.

Bouven (chev. Jan Franz), 440. 458. 459. 466. 467.

Dubbels (Jan), 456.

Dughet (Gaspre), dit le Pussin, 416, 421, 436, 441.

Durer (Albrecht). 4. 20.

Dyck (Anton Van), 82, 450, 460, 437.

Ecole d'Andra del Sarto, 28. 292. 294.

- » du Bronzino, 263. 328.
- » des Caracci, 189. 193.
  - » de Carlin Dolci, 295.
  - » Ferraraise, 352.
- » de Gian Bellino, 343.
- » Lombarde, 299.
- » de Raffaello, 247.
- » de Sustermans, 106. 314. 481. 483.
- " de Tiziano, 221.
- » de Van Dyck, 34. 282.
- vénitienne, 432. 439. 493.

#### Espagnolet, Voy. RIBERA.

Facs (Peter Van-Der), dit le chev. Lely, 408.

Feti (Domenico), 26, 30.

Filipepi (Alessandro), dit Sandro Botticelli, 348. 353. 357.

Fontana (Lavinia), 433. Francesca (Piero della), 371.

Franceschini (Baldassarre), dit il Volterrano, 405. 107.

Franch (Franz), 445.

Francia, Voy. RAIBOLINI.

Franciabigio (Marcantonio), 43, 427.

Franco (Giovan Battista), 144.

Frate (il), Voy. BARTOLOMMEO.
Furini (Francesco), dit il Furino, 426, 428.

Garofolo, Voy. Tisio.
Genga (Girolamo), 349.
Gennari (Benedetto), 443.
Gennari (Cesare), 332.
Gentileschi (Artemisia), 442. 398. 444.
Ghirlandajo, Voy. Bigordi Domenico.
Ghirlandajo, Voy. Rigordi Ridolfo.
Gimignani (Giacinto), 368.
Giordano (Luca), dit Fa'priesto, 404.
Giorgione, Voy. Barbarelli.

Giovanni da Fiesole (Fra), dit il Beato Angelico, 373.

Giovanni da S. Giovanni, Voy. Mannozzi.

Giulio Romano, Voy. Pippi. Granacci (Francesco), 499.

Guercino, Voy. BARBIERI.

Helst (Bartholomeus Van-der), 255. Holbein (Hans) le jeune, 223. Hondekoeter (Melchior), 400. Huysum (Jan Van), 465.

Lanfranchi ou Lanfranco (chev. Giovanni), 234. 348. Lelio da Novellara, *Voy*. Orsi.

Lely, Voy. FAES.

Licinio (chev. Giovanni Antonio), dit il Pordenone, 52.

Ligozzi (Jacopo), 289.

Lippi (Filippino), 347. 388.

Lippi (Fra Filippo), 338.

Lotto (Lorenzo), 457.

Luciani (Sebastiano), dit Fra Sebastiano dal Piombo, 479. 409. Luini ou Lovini (Aurelio), 402. 354. 384.

Manière du Correggio, 253.

- » de Holbein, 252. 262. 424. 491.
- » du Morone, 35. 420. 427.
- " du Perugino, 340.
- » du Porbus, 260.
  - du Schidone, 309.
- » de Sebastiano dal Piombo, 322.

Manière de Van Dych, 331. Mancini (Bartolommeo), 276.

Manetti (Rutilio), 42.

Manfredi (Bartolommeo), 6.

Mannozzi (Giovanni), dit Giovanni da San Giovanni, 437.

Maratta ou Maratti (Carlo), 74.

Mazzoli (Francesco), dit il Parmigianino, 230.

Mazzolini (Lodovico), 429.

Michel di Ridolfo, Voy. BIGORDI.

Minga (Andrea del), 367. 378.

Morone (Domenico), 421. 428.

Murillo (Bartolomeo Esteban), 40. 56.

Orsi (Lelio), dit Lelio da Novellara, 444.

Pagani (Gregorio), 285.

Palma (Jacopo), dit il Vecchio, 38. 84. 254. 414.

Paolo Veronese, Voy. CALIARI.

Parmigianino, Voy. MAZZOLI.

Penni (Luca), 240.

Perugino . Voy. VANNUCCI.

Peruzzi (Baldassarre), dit Baldassar da Siena, 345.

Pietro da Cortona, Voy. BERRETTINI.

Pinturicchio, Voy. BETTI.

Pippi (Giulio), dit Giulio Romano, 57. 467.

Poelenburg (Kornelis), 317, 460, 463, 468.

Pollajolo (Antonio del ), 369. 384.

Ponte (Jacopo), dit il Bassano, 430. 330. 335.

Ponte (Leandro), dit il Bassano, 477. 446. 454.

Ponte (Francesco), dit il Bassano, 44. 236. 250. 383. 386. 443. Pontormo, Voy. Carrucci.

Porbus (Franz), le jeune, 7. 244. 296. 391.

Pordenone, Voy. LICINIO.

Pozzo (Padre Andrea), 496.

Procaccini (Cammillo), 319.

Pulzone (Scipione), dit Scipion Gaetano, 487. 492. 205. 210. 214. 337.

Puligo (Domenico), 145, 146, 169, 242, 486,

Pussin, Voy. DUGHET.

Raffaello d'Urbino, Voy. Sanzio.

Raibolini (Giacomo), dit il Francia, 44. 495.

Rembrandt (Paul Van Ryn), 46. 60.

Reni (Guido), 24, 47, 78, 400, 478, 497, 395,

Ribera (chev. Joséf), dit l'Espagnolet, 49, 73, 417.

Riminaldi (Orazio), 422. 489.

Robusti (Jacopo), dit il Tintoretto, 3. 65. 431. 248. 264. 313. 339. 389. 390. 440.

Rosa (Salvatore), 2. 4. 45. 414. 433. 135. 481. 488. 248. 300. 306. 312. 326. 452. 477.

Rosselli (Matteo), 43.

Rossi (Francesco de'), dit Cecchin Salviati, 399.

Rosso del Rosso, dit il Rosso Fiorentino, 237.

Rubens (Peter Paul), 9. 14. 85. 86. 93. 139. 141. 235. 324.

Ruisdael ou Ruysdael (Jakob), 472.

Rustichino, Voy. Rustici.

Rustici (Francesco), dit il Rustichino, 23.

Ruthart (Carl), 418. 439.

Ruysch (Rachel), 454, 474.

Salimbeni (Ventura), 45.

Salviati , Voy. Rossi.

Sanzio (Raffaello), 59. 64. 63. 79. 94. 454. 458. 465. 474. 474.

Scarsella (Ippolito, dit lo Scarsellino, 394.

Schellinks (Willem Van), 455. 470.

Schiavone (Andrea), 69. 70. 74. 452. 361.

Schidone ou Schedone (Bartolommeo), 304. 333. 360.

Scipion Gaetano, Voy. PULZONE.

Sebastiano dal Piombo, Voy. Luciani.

Signorelli di Gilio ou Egidio (Luca), dit Luca da Cortona, 355.

Simon da Pesaro, Voy. CANTARINI.

Sodoma, Voy. BAZZI.

Soggi (Niccolò ), 77.

Spagnolo, Voy. CRESPI.

Sustermans ou Subtermans (Justus), 416. 419. 490. 203. 209. 232. 272. 298. 323. 344. 404. 445. 449.

Swanevelt ou Suanevelt (Herman Van), dit Herman d'Italie, 442. 450, 457.

Tassi (Agostino), 431.

Tiarini (Alessandro), 488.

Tinelli (chev. Tiberio), 226. 258.

Tinterette, Voy. Robusti.

Tisio (Benvenuto), dit il Garofolo, 5. 122. 246. 363.

Titi (Santi di), 287.

Titi (Tiberio), 49.

Tiziano, Voy. VECELLIO.

Vanni (chev. Francesco), 356.

Vanni (Raffaello), 32.

Vannini (Ottavio), 31.

Vannucchi (Andrea), dit Andrea del Sarto, 58. 62. 66. 84. 87. 88. 97. 448. 423. 424. 463. 472. 484. 491. 225. 265. 266. 207.

Vannucci (Pietro), dit il Perugino, 42. 464. 219.

Van Acist, Voy. AELST.

Van Ahen, Voy. ABAH.

Van der Helst, Voy. HELST.

Van der Werff, Voy. WERFF.

Van Dyck, Voy. DYCK.

Van Huysum, Voy. Huysum.

Van Schellinks, Voy. SCHELLINKS.

Vasari (Giorgio), 393. 413.

Vecellio (Marco), dit Marco di Tiziano, 484.

Vecellio (Tiziano), 47. 18. 54. 67. 80. 83. 92. 410. 200. 201. 215. 228. 311. 423. 494. 495.

Velazquez (Don Diego Rodriguez de Silva y), 198. 243. 329. Vinci (Leonardo da), 140. 207.

Volterrano, Voy. FRANCESCHINI.

Werff (chev. Adriaan Van Der), 76.

Zampieri (Domenico), dit il Domenichino, 476. 461. 464.

Zucchari ou Zuccaro (Taddeo), 346.

Zucchari ou Zuccaro (chev. Federigo), 438.

















